











# A MONS. D' ARNAUD ANDREA WILLI.

E composizioni Teatrali di questo, edel Tomo che seguirà dopoi, trattone quella ch'ha per titolo Carolina e Mexicow, sono presi da vostri Racconti che in tre Tomi raccoglieste, ed a'

quali vi piacque di dare il ben giufto titolodi Prove di sentimento. Sono eglino infatti così eccellenti che ben si meritano d'esser presi per esemplari da tutti quelli che utilmente si divertono a scrivere de Romanzi, per ispargere, come voi faceste, de'semi d'una giusta morale in quegli animi delicati, che si ributtano, o s'annojano nel leggerla, o nel sentirela dettare da una penna rigida di troppo, o da un labbro di soverchio severo.

Io ne rimasi infatti preso per modo, che m'invogliai di far noto ad altrui quanto io li pregiassi col porli ful Teatro, e col darli ora alle Stampe; e non faprei ben dire, se l'universale aggradimento che ottennero e per tutte le principali Città di Lombardia, ed in Venezia fingolarmente, mi recasse maggior piacere perciò ch'erano cose mie, o perchè ritrovassi gli Spettatori tutti del mio parere nell' encomiare i fonti ond' erano tratti. Mi feci anche un vero pregio di servirmi di molti tratti fentenzion e nobili de quali vi piacque spargerli e decorarli, e di cercar d'imitarvi. Dovrei temere, chi aveste a sdegnarvene, perch' io sui sì audace, e perchè forse gli ho diformati; ma pure non temo, poichè non può effere che umano e cortese, chi ha dato faggi sì luminosi di sensibilità, e di gentilezza.

OPE-

Contenute in questo primo Tomo:

SIDNEI E VOLSAN, Tragedia Urbana. CAROLINA E MEXICÓW, Tragedia. ENRICHETTA, o fia la figlia ravveduta, Commedia.

pour library one or

# NOI RIFORMATORI

dello Studio di Padova.

Nesido veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazion en del P. F. Gio: Tonimajo stafebrenni Jaquistico General ed Santo Ofinizio di Venezia nel Libro introlato, Go pres Testrali, Tome prime se, Más. non vi effec cón al. cana contro la Santa Fede Cattolica, e partimente per Attestico del Segretario Nostro, niente contro Principio, Fisoni-condunt, concedisson Licenza se Domenice Pomprati Stampstor di Venezia che possi effer el tampato di Controlato del Controlato del

Dat. II 6. Margio 1778

(GIROL MO GRIMANI RIL Regultrato in Libro a Carte 377, at N. 1269.

bus is it Davidde Marchefin Seg.

Addi tr. Maggio 1778.

Registr. nel Magistr. Eccell. cont. la Bestemis .
Gie: Pietro Dolfin Seg.

SID-

# SIDNEI E VOLSAN TRAGEDIA URBANA A SUM ALTEZZA IL SIGNOR PRINCIPE LUIGI GONZAGA

DI CASTIGLIONE.



# ALTEZZA

On è cersamente l'ultimo tra i moltissimi pregi che adornano l'animo di V. A. quello d'essere generoso e sensibile. Di si belle doti luminose traccie lasciaste ed Oltre-

le doti luminose traccie lasciaste ed Oltremonte e singolarmente nella nostra Italia , che A 2 più A

Voi dunque doveasi il mio Sidnei consecrare, s'egli è un'esattissima copia d'un tancoriginale: e perchè abbiate a rimanerne convinto,
a Voi stesso, indi a me volgete il pensiero, e
rammentate (giacch' è proprio di chi benesica
il dimenticarsi) quanto per me faceste, e v'
avvedrete, che se le medesime circostanze e Voi
e me non accompagnano, ne'diversi raporti seciali però, e ne' moltiplici usi ed essenze della vita ponno ritrovarsi e degli Esseri ch' abbiano d'uopo egualmente d'altrui, e delle anime benesattrici.

Accoglietelo adunque come cosa del tutto vostra, se tutto vostro son io: e vegga una volta chiunque avrà a por gli occhi su questi sogli, che tutto il loro pregio ricesono dal nome vostro; che se su singolar ornamento de
gloriosi doi vostri per molti secoli addietro l'esscre benesici, e se lo è per Voi l'imitarli, siccome in tutte le altre virtu, in questa singolarmente, che ci surono anche mai sempre delte anime di grati sentimenti ripiene; e ch' io
a nes-

a nessuno cedendola mi faccio gloria di confessare quanto vi devo, e di proiestarmi, che non sarò tranquillo giammai, sinche io non possa con più degno soggetto darvi un nuovo contrassegno di quella prosonda stima, e di quell' inalterabile ossequio col quale mi proa testo

Dell' A. V.

Umilifs. Dev. Offeq. Servitore Andrea Willi.

A 3 PER.

# PERSONAGGIA

SIDNEI.
VOLSAN Figlio di
SEINVAL.
LANCOURT Zio di
GIULIA.
AMBERT Ufficiale.
DASIR Selvaggio.
SOLDATI.

- La Scena è nella Campagna di Clarendon vicino al Mare che fi vede da lungi , Nella Virginia nell' America Settentrionale.
- La Scena rappresenta un accampamento, Un gran padiglione su l'estremità del Scenario, un altro minore e più rozzo indietro; molte trabacche sparse in distanza, ma tutto posto in modo che non tolgano gran parte della veduta del mare. Il Padiglione principale abbia le sue coltrine da alzarsi ed abbassari: dietro, abbia altre coltrine sicchè sembri che si passi in altra stanza dello stesso. Nell' imboccatura un Sossà a letto, ma che abbassandos le coltrine rimanga coperto,

# ATTO PRIMO

### SCENA PRIMA

Nell'aprissi del Sipario vedest Volsan nell'atto d'in' crudelire contro un infelice che steso al suolo ha zià ucciso. Egli deve avere un vestito povero , ma decente e lindo asperso però del proprio e dell' altrui sangue.

SIDNEI, VOLSAN, AMBERT.

Seguito di Soldati.

Sm, C' arrefti quel disumano, e si disarmi. ( 1 J Soldati fenza confusione l'arrestano, lo difarmano; egli quasi fvenuto cade ful collo dell'. Ufficiale, Ambert . Sidnei intanto considerandolo profegue. ) In così delicata fisonomia, in un'aria si nobile tanta barbarie ! com' è posfibile ch'alberghi un'anima si crudele in una persona, il cui volto può eccitare tanta pietà, quanta io ne sento nell'anima? Ah siffatta contrarietà non può derivare, che da profonda cagione! Ma egli è tinto di sangue. Se le bendi quella ferita che tanto ne verfa. ( Mentre si vuol da un soldato porre un fazzoletto al braccio; Volfan sforzasi di toglier la benda, ed aprendo gli occhi e volgendoli ferocemente intorno , dice )

Vols. S'aprono ancora gli occhi miei a questa odiosa

ATTO

diofa luce! Oh Dio! Veder ancora degli uo2 mini, e non poter lacerar loro il cuoré!.../ non poter tutti diltruggerli! (ricade ful collo dell' Ufficiale fiesso e richiude gli occhi).

SID. Si conduca quell'infelice nella mia tenda, e
fi foccorra con tutta diligenza. (viene condotto al Padiglione di Sidnei, e fi chindono le
Coltrine. Se non si vogliono abbassare e rialzar mai le Coltrine; stia sempre aperto il Padiglione, e le Coltrine sieno quelle che separano in due il medesimo, sicchè l'Attore passi nella quinta).

# SCENA SECONDA.

# SIDNEI, AMBERT?

SID. Uest' uomo, Ambert, è oppresso da qualche violente passione, es egit ha gli uominimo orrore, è d'uopo credere che tale lo abbia refo una qualche terribile disavventura, che per loro cagione signi pionibata sul capo. E' tanto so servicio il numero degli uomini dabbene, che pur troppo è facile l'avvenirsi in una truppa di scelerati, che faccia dimenticare ad un uomo d'estrer suo simile.

Amb. Sono rari quegli ch' abbiano il core di Sidnei . Soffrite o Signore una si giuffa lode , che non da un labbro adulatore fen esce, ma da un' anima sincera che si chiamerebbe fortunata se potesse imitarvi.

Sip. Amico, l'aver un'anima tenera e compassionevole, il sollevare gli oppressi, in una pa-

rola,

tola; l'amar i fuoi femili; non vuol dir altro ch' effer uomo, e d'efferlo non a me fi devela lode, ma a quel fupremo Effere, che tale mi fece. Dal vostro labbro però non mi fpiace fentitimi ricordare qual dovrei effere; e che sorse non sono. Ma si parli di quello sventurato; vedeste mai anima più inferocita, e più tetra?

Am. Più feroce non certo, ma più melanconica forse io conosco qualch'akra persona.

Sin. E sarebbe possibile! E chi è mai?

Amb. Una Giovane giunta qui non ha molto.

Sin. Qual motivo la traffe?

Ams. Vi ricorda Signore d'avervi io ragionato di certo Cavalier Francese da pochi giorni qui giunto, affine di ricuperare certo Vascello carico per suo conto da nostri nell'acque di Boston arrestato?

SID. Me ne fovviene benissimo, anzi di più mi ricordo, ch'avendomi egli fatto dire che volea
parlar meco, io gli assegnati il giorno dietro i
ma sopravenuto il novello satto d' armi contro codesti cervicosi Indiani; non ho pottuo
mantenergii la parola, e me ne dispiace; sia però vostra cura di fargli noto, ch' adogni suo
piacere io sono pronto ad udirlo. Intanto seguite.

Ams. Questo Cavaliere adunque che non ha la siera melanconia di credere che la Mercatura deroghi alla nobilità she condotto seco una sua
Nipote, alla quale ha volta tutta la sua tenerezza, se pure una scintilla ne alberga in
seno) tanto egli è aspro ed orgogisoso.

S:p.

### ATTO

Sin. Ma s' egli l' ama tanto, quanto a voi fembra; perchè esporla ad un viaggio sì lungo a un tempo, e si perigliofo?

AMB. Appunto per distraerla colla varierà di oggetti del tutto nuovi da' profondi suoi pensieri , e dalla tetra sua melanconia. Signore se la vedeste , vi sentirelte destare in seno per Lei quella pietà stessa, che sentite pel novello voltro prigioniere, il quale finalmente n' è men degno, attefa la fua azione difumana e feroce.

Sm. V'ingannate; poichè da quell' atto di ferocia io argomento esser di tanto maggiore la cagione di sua disperazione , di quanto lo supera quella giovane in animo cheto, ed in rassegnazione . Ma com' è possibile che suo Zio ignori la trifta causa che la tiene oppressa?

AMB. Credo certissimo che la sappia, e credo che amore ne sia cagione.

SID. Se la persona di cui ella è amante le conviene, perchè non consolarla ? Se poi sosse di lei indegno e contumace l'affetto, come sarebbe possibile che un uomo qual mi dipingete ellere suo Zio, fiero ed intolerante, mostraffe per Lei tanta premura e tanta tenerezza? Io non capisco siffatte contraddizioni.

AMB. Ma se il negarle, l' oggetto amato non fosse

più ch'un barbaro capriccio?

Sm. Costui sarebbe un uomo brutale; e non meriterebbe verun riguardo; e l'infelice fanciulla sarebbe degna d'essere a suo dispetto soccorfa. Ho piacere che voi m'abbiate fatto un tale racconto ; forse avrete a me aperto un

nuo-

nuovo campo per follevar un oppreffo, ed a Lei di rimaner confolata. Vado preffo il Colonello Dipfon, tofto che il prigioniero fia in iflato di favellare fattemene avvertito. ( parte).

# SCENA TERZA.

AMBERT, POI LANCOURT.

AMB. N On fo s' io debba flaccarmi da questa tenda per poco, onde avvertire Lancourt di presentarsi, ovvero informarmi dello stato di quell' inselice per esser pronto ad avvisarne Sidnei ... Ma ecco appunto Lancourt. Che anima siera!

LANC. (entra in scena gravemente con tutta l' aria di persona d'importanza; vede Ambert, lo saluta senza parlare, poi dice). Signore

il Generale è nella sus Tenda?

Amb. Poco fa ragionava meco, ora è partito per ritornar a momenti ; anzi m' aveva ordinato di venire in traccia di Voi per dirvi, ch'egli era disporto ad udirvi a qualunque ora vi fosse piaciuto.

LANC. Intendo. Vorrebbe ora affettando cortessa coprir l'errore d'avermi mancato. Ma sempre ha ragione chi ha dal suo lato la forza.

Ams. Siffatto ragionare fa torto a voi del pari, che al mio Signore; e chiunque avelle un'anima più docile della vostra troverebbe una forte ragione di compatirlo sul fatto d'armi seguito, dopo avervi data parola.

LANC

Lanc, Io ho un' anima nobile che non foffre înfulti da chi che sia; ed il fatto d' armi, che meco invano milantate, fegui una mezza giornata dopo ch' egli aveva detto d' udirmi.

AME. Non occorre rispondervi, perchè essendo dedicato alla Mercatura e non all'armi, non fa-

reste a portata d'intendermi:

LANC. Che vorreste dire per ciò?

Ame. Non già ch'io vi confideri mennobile; perchè attendete al commercio, riconofciuto oggi giotno pel vero fonte da cui fi deriva la maffima profperità, e'l maggior fostegno dello stato; ma solamente che delle leggi e delle cure d'un'armata non v'intendete.

LANC: Voi però mi farefte foffocar la voglia : quand'anche mi venisse, di seguire il vostro messiere.

AMB. Perchè?

LANG Questo perchè non voglio dirvelo ... Infomma non mi vò già trattener più oltre adattenderlo; tornerò fra mezz'ora ( parte).

# SCENA QUARTA.

# AMBERT, poi VOLSAN?

Ame. Non ci vuol meno di tutta la bontà del mio Signore per tolerare quel temerario. Ecco il Prigioniero. ( Esce Volsan, e lanciasi su d'un sossa, che deve essere nell'imboccatura del Padiglione).

Vots. La mia non è più che una debolezza, e la vostra crudele pietà ha vietato ch'ella sos-

1

Te mortale . . . Ah padre mio, infelice mio genitore, voi non elistete più , e mi vi tolse la fame ... Perchè lasciarmi vivere? Deh lasciate ch' to mi liberi nna volta da un pe-To the m' opprime. Sì, ch' io voglio strapparvi malvagie bende , ch' arrestate una vita a me più terribile della morte fteffa. ( vuol ftracciarfi le bende .")

AMB. Fermate jo altrimenti io farò costretto a far cofa che accrefcerà contra mia voglia i vo-

ftri affanni.

Vol. ( con fuoco ) Ah sì , toglietemi la vita : ( con più dolcezza ) ve ne priego se in voi quella scintilla di pietà s'annida, che non ho saputo ritrovare nel rimanente degli uomini.

AMB. ( dice fotto voce ad un foldato ) . Chiama il Generale, egli è presso Dipson. ( Volsan intanto rimane pensofo, poi Ambert dice a Vol-(an ) Il mio Signore vuole che s'abbi di voi una particolar attenzione. Egli vuol che viviate.

Vol. ( con impeto ) Ei vuol ch'io vival E chi ? costui che su di me s'arroga un' autorità che gli ha negata il Cielo?

AMS. Il più generolo, il più compassionevole fra

gli uomini, il mio Generale, Sidnei . Vols. Nol conosco; ma s'egli è generoso, qual dite; di me ftesso mi lasci padrone, nè mi

trattenga qual prigioniero.

AMB. Voi non fiete già prigioniero; ma il lasciarvi ora in balla di voi tteffo farebbe barbarie, e non pietà.

Vots.

Vols. Ecco il colmodell'umana infelicità. Io cerco la vita e quella dell'infelice mio padre; e colla loro barbarie gli uomini mi rapificono quella del padre, e me riducono, a ricercar follievo a miei mali coll' abbandonar la vita; e la crudeltà d'un altro vuol coftringermi a vivere, per vedermi morire ogni momento fotto l'enorme peso de miei dolori. ( verso queste ultime parole entra Sidnei non veduso in Scena da Voljan) ( ad. Ambert) Fate di me ciò che vi aggrada; ma questa piaga dee verfar tutto il mio sangue.

# SCENA QUINTÁ

SIDNEI, e DETTI.

( Sidnei nell'udire le ultime parole di Polfan s'affretta. L'arresta dallo sfacciarsi, e dice ) Sip. C Consigliato che sate s Non siete già tra sel-

J vaggi : gl' Inglesi sono comini .

Vois, Uomini! Uomini! quelli appunto sono i mostri ch'io vorrei sofficare. Se qualche compassione per me vi rimane; se non siete del rutto Leoni e tigri, lasciatemi correr al mio sine; questa è la sola consolazione ch'io afpetto, giacchè non posso trascinar meco alla tomba codesti indegni. (con emozione) Oh cielo, termina si spaventosi giorni; liberami da un'essistenza che m'è insopportabile! (più placido). I vostri ssorzi sono inutifi io saprò procurarmi la morte malgrado il vostro odioso soccorso.

SID.

Sin. La vostra morte non servirebbe che a secondare la rabbia de' vostri nemici . Se non credete con indegne azioni d'avervi procurato l'odio altrui , la vostra vita e la vostra costanza ne trionferà o presto o tardi. L'accorciare i propri giorni è un' azione infenfata, indegna del pari d'un faggio ed' un uo. mo. La vera virtù consiste nel sopportar con animo invitto le sventure, non già nel finirle a costo del massimo de delitti.

Vols. (un po rafferenato ). Signore voi fiete pur uomo, e non avete un cuore di ferro ? Ah credete . . . . fiate persuaso ch' io sono capace di riconoscenza . . . Ma che pretendete? falvarmi la vita? quella vita che per me è la forgente de' mali più crudeli, più inauditi? Giacche fiete un Effere benefico , lasciatemi al mio destino.

AMB. Quantunque io ignori la cagione di un tanto affanno mi fento intenerire. - " "

Sip. ( ad Ambert ) . Partite . ( parte rifpettofamente . Sidnei fegue prendendo con bontà la mano di Volfan , e- ftringendola tra le sue ) E che ! voi non volete amarmi? Io fono Inglese ; voi mi sembrate Francese ; ma non v'ha inimici per Sidnei; egli saprà consolarvi : egli è amico de sventurati.

Vols. Possibile che vi sieno degli amici ! Signore troppo ho vissuto. Voi mi vedeste surioso, incrudelire contro degli uomini . . . Ah non fono però un mostro; ho un cuore anch'io,

ed ecco il mio supplicio.

Srp. Sì, amico, io non ne dubito, La cru-

ATTO

deltà non vi è naturale; non fiete barbaro : Nel mezzo del vostro furore io scorgo il vostro carattere . Egli è dipinto sulla vostra fronte.

Vols. Ah., Signore, io fono molto lungi dall'effere inumano; giudicatene dalla mia difperazione; m'hanno eglino coftretto ad effer tale. Io faccio orrore a me stesso. Uomini indegni di questo nome, voi lo sapete crudeli, s'io ero fatto per amarvi.

5m. Ma dove fiste vissuto? nelle foreste, fra mo-

Vor.s. Piacesse al cielo, ch'io non avessi avuto altra società. Qual bestia seroce è più a temersi dell'uomo? Io sono vissuto tra miei simili, presso il più dolce popolo; in Francia, a Parigi.

SID. Suvvia narratemi i casi vostri; il mio seno vi è aperto, non dubitate.

Vois. Voi mi fembrate degno ch'io mi giutifichi agli occhi voltri. Udite le mie fventure, e giudicate se l'odio mio per la vita e per gli uomini non sia ragionevole. Parigi, mi vide nascere da nobili Genitori. Ne' primi anni miei restai privo della Madre. Ebbi un' educazione qual si conveniva al mio grado. Giunsi all'età in cui amore si rende tiranno de' nostri affetti. Amai un' onesta Giovane nipore di cerro Cavaliere nomato. Lancourt-

Sip. Che attende al commercio?
Vols. Appunto; ma come lo conoscete voi?

Sib. Seguite, ch'io prometto di non più interrompervi. PRIMO.

Vols. La giovine, (che Giulia chiamavasi) con pari affetto mi corrispondeva. Mio padre la chiede per me in Consorte; le vien concesfa, a condizione però, che folo dopo un anno intero s'effettuassero le nozze. Scorsi due mesi appena; mio padre per invidia de' suoi emoli perde un posto ragguardevole alla Corte. I suoi creditori l'assalgono, un suo Germano gli muove una lite . . . Che vi terrò a bada o Signore, entro quell' anno fatale, mi veggo precipitato da una mediocre fortuna, ad una luttuosa indigenza. Il barbaro Lancourt ch'avria potuto col suo credito alla Corte, e con una pingue dote sostenere il credito di mio Padre, e'I sufficiente nostro stato, su gli occhi stessi del mio Genitore straccia il contratto nuziale, e perchè gli difse egli, ( senza però mancargli mai di rispetto ) tutto ciò che potea suggerirle un anima nobile , la natura, l'uomo indigente; il perfido insulta alla sua miseria, lo deride, il minaccia .... La nostra indigenza intanto divien maggiore. Mi raccomando a Grandi, non m'ascoltano; mi volgo agli amici, m'abbandonano; corro da una forella ch' era in istato dovizioso, mi volge in un col marito, le spalle. Oh Dio! che mi restava a fare, se non a chicdere l' elemofina ! Che non fi fa per un Padre che si muor di fame , qualora fi ha un' anima fensibile come la mia! Vinco il naturale rossore, e su l'imbrunir della se. ra mi raccomando all'altrui pietà. Il credereste Signore? l'inumano Lancourt, qual va-Tom. I.

8 A T T O gabondo mi fa por prigione, indi col Padre efigliar dalla Francia.

Sip. Anima rea! Vols. M'accordo qual Marinaro su d'un Vascello che salpava per l'Indie. Ma siccome la mia complessione non poteva reggere a tanta fatica, giunto in vista di queste spiaggie, vengo coll'infelice mio padre polto a terra fen-24 lasciarmi altro soccorso, che questo povero vestito, ch' io m' ero tratto per vestir quello di Marinaro. Scorro il primo, ed il fecondo giorno per queste arene; non trovo cibo . Mio Padre di fame languisce ; lo adagio in una Caverna; corro a cercar dell'erbe per spremerne il suco; torno e glie lo spremo su le labbra aride e moribonde; me lo stringo al seno, gli copro il volto dibaci, chiamo la natura in soccorso. Egli apre le luci, poi le richiude, vuol dirmi qualche cofa, rinferra i labbri , e trae l'ultimo respiro . . . Il dolore, la disperazione, la rabbia s'impadroniscono d'ogni mio senso, mi slancio suori della caverna, il furore precipita i miei passi , veggo un partito d'Indiani ch' andava a battersi cogli Europei, m'unisco ad essi ... Voi

Sin. Voi non morrete (s' alzano e l' abbraccia) o degno uomo. Voi avete ritrovato un cuore, un amico; non crediate già che tutti gli uomini, sieno mostri inumani; vedrete che vha delle anime sensibili. St, io voglio effevi padre. Come vi chiamate?

devo feguirlo?

foste testimonio del resto. Oh Dio mio Padre è morto, ed è morto di fame! E non PRIMO:

Sin. Ebbene mio caro Volsan voi sarete mio fizglio.

Vols. Ah Signore non si ritrova un padre. Sm. Andiamo, io voglio riconciliarvi cogli uomini.

# SCENA SESTA.

### AMBERT C DETTI.

Amb. Signore, Lancourt chiede di ragionarvi a Vols. Signore, Lancourt chiede di ragionarvi a Signore, Chetatevi . ( ad Ambert ). Pare a voi che questo sia il momento? ho pure licenziato voi stesso.

Amb. Perdonate; mi diceste ch' io lo avvertisci di venire quando più le piaceva.

Sin. Ditegli che ritorni fra un'ora, ma diteglielo in modo, che non abbia ad offendersi.

Amb. Oh se sapeste che anima siera ....

SID. Lo so, ma egli s'amanserà . Andate ?

Vota Per nierà Signore, ditemi chi sa questo I

Vols. Per pietà Signore, ditemi chi sia questo Lancourt.

Sid. Nol so, ma chiunque egli siasi, voi non a-

vete più a temere, se vi si scatenassero incontro tutte le surie. (lo prende per mano.) Vois. (glie la bacia) Anima grande!

Fine dell' Atto Primo .

# ATTO SECONDO

### SIDNEL DASIR.

SID. C He rechi di nuovo? Ti sei avvenuto in nessuno de suggitivi Indiani?

Das. Per l'appunto ; e credo che fossero de' primi a volger le spalle. So ch' io ho avuto la maggior fatica del mondo a ritrovarmi un assio per salvarmi dal loro surore.

Sid. Lo ritrovasti al fine , perchè io ti riveggo

Das, Credo che sosse voler del mio Nume ch' io dovessi ristiggiarmi, poichè nella caverna in cui m'ascossi ritrovai un vecchio che sembrava già morto.

Sip. Come! una caverna! un uomo che fembrava morto!

DAS. Signore parmi che tal cofa v' intereffi di molto.

Sip. Più che non credi . Narrami per minuto ogni cofa .

DAS. Veggo adunque questo misero vecchio sdrajato sull'umido terreno; m' abbasso a mirarlo con più attenzione; parmi scorgere in lui una scintilla di vita. M' affaccio all'imboccatura della Caverna, per vedere se sono inseguito, non vedo alcuno. Esco; mi sono no te dell'erbe il cui suco è vitale, glie lo appresto, a poco a poco riprende siato. M' entra sossipetto, che il suo male non sia che debolezza, replico il suco salutare di tratto

-

in tratto per lo spazio di due ore; egli apre gli occhi, comincia ad articolar accenti;
e la prima parola che gli esce è quella di
chiamarmi suo siglio.

Sip. ( tra fe ) Le circostanze sono troppo uniformi. Questi è il Padre di Vossan ) segui.

Das. Dolcemente il rialzo; gli fo coraggio; vado a procacciarli cibo opportuno, e di miglior nutrimento. Finalmente fi ravviva; mi ricerca di suo figlio; non so rispondergli; racchiude i lumi col più prosondo sospiro. Trovo soccorso, e soavemente il reco alla più vicina tenda. Ora egli è adagiato sul più comodo letticciuolo, ma di sua vita in sorse.

Sip. Corri, torna a Lui abbiane tutta la cura.

Guai, se per tua colpa perisce; all'opposto
attendi dalla mia generosità ogni ricompensa, se me lo serbi in vita.

ia, ie me lo ferbi in vita

Das. Non già per la speranza del premio, ma foltanto per ubbidirvi, e per soccorrere un mio simile volo a servirvi. ( parte. )

## SCENA SECONDA.

SIDNEI, poi AMBERT, indi LANCCURT.

Sin. O H come farei contento di cagiohare tina dolce forprefa all' afflittiffimo Volfan. Era in mia mano di correggere in ogni
altra cofa la fua malvagia fortuna, ma non
potevo reflituirgli il padre, per cui fembra
che unicamente elifa, Se anche ciò mi riefce, non folamente avrò a lui proccurato il

B 3 maf.

massimo de'contenti; ma a me stesso il maggior-d'ogni piacere, poichè, o qua giù non c'è vero piacere, o se pur ce n'è alcuno, egli è quello certamente di sollevare gli oppressi.

AMB, Signore, Lancourt . . . ?

SID. Fatelo tofto venire. Al compimento d' ogni mia gioja non manca che piegare quest' anima indomita. Eccolo. Che fasto intempessivo, e infano.

LANC. Signore, questa è la terza volta ch' io vengo a voi per efercitare un atto del mio rispetto, ed ora solo ho avuto l' onore di presentarmivi. Ciò dico soltanto per darvi una riprova della stima che ho per voi, e

pel grado che qui occupate.

Sip. To non vo già esaminare, se questi vostri accenti vengano più tosso da alterigia, che da rispetto; e se vogliate anzi rimproverarmi, o sarvene un merito, di quello che obbligarmi; bastami che sappiate chi io so bene difinguere chi mi stima, da chi m' ossende. D'altra parte m' è noto quanto la vostra nazione si faccia pregio di gentilezza; sicchè o vere o simulate sieno le vostre parole vi compatisco, y i ringrazio. Sedete.

LANC. ( tra fe ) Questo Signor Inglese mi sembra un pò superbo, ma convien diffinulare. ( Siede ) Se mi permetteste vorrei dirvi la cagione che mi costringe a recarvi incomodo.

Sin. E per doyere, e per elezione io non riculo d'afcoltar chi che sia, e molto meno poi un Cavalliere, Parlate,

LANC.

LANC. Saranno quali fei meli, che fu caricatoper mio conto un Vascello alla Florida, carico di vari generi di Mercanzia, munito di tutto ciò che richiedesi dalle leggi di commercio, e dal gius delle genti. Venne questi per disavventura a passare in vista di questa regione. Veduto da lungi fu da vostri inseguito, e chiamato all' obbedienza . Il mio Capitano, temendo ciò che infatti gli avvenne, crede potersi sottrarre collo sforzo delle vele; ma riuscito vano ogni suo tentativo su sopraggiunto; ed oltre aver offeso in più luoghi i Vostri il mio Vascello con più colpi di Cannone, fecero tutti prigionieri, e condannarono il carico alla Legge. Persona che conoscevami a suror di danari sospese prima ogni esecuzione, poscia tanto avanti protrasse l'appellazione, che potè darmene avviso ; ed io feci precipitosamente il viaggio. Sono da quindici giorni ch'io sono qui giunto, ed ho sollecitato l'affare si, che avendo presentate e le mie ragioni, e le mie difese, a momenti sta per essere deciso. Ho gran ragione di temere che siami contraria la sentenza; ma siccome l'arresto del Vascello è stato denunciato per ragion di guerra; così ho pensato ricorrere alla vostra giustizia, sapendo benissimo che voi avete il gius di Grazia in tutto ciò, che all'armi, e alla ragion dell'armi s'aspetta, affinchè non segniate la mia condanna senza prima ascoltarmi.

Sid. Io mi farei creduto, che voleste implorar grazia, anzi che giustizia; ma giacchè non voATTO

lete ch'esser ascoltato, il farete. Ma perchè ora soltanto vi venne in pensiero di rivolgervi a me? perchè nol faceste appena giunto?

LANC. Perchè le mie ragioni credevo che da per fe bastassero a farmi rendere giustizia, e perchè . . . . col danaro . . . .

SID. V'intendo; ed ho piacere che vi fiate accorto, che non è si facile il corrompere un Giudice Inglefe. ( s'alza ) Gli affari di guerra,
mi chiamano altrove. Sarete ascoltato, Sarete ascoltato ( parte. )

# SCENA TERZA.

# LANCOURT, poi AMBERT.

LANG. E Ceo il folito laconismo della Nazione :

Non so che mi debba sperare . Non
avrò certamente la viltà di discendere alle preghiere, e molto meno con un inimico . Si
ogn' Inglese m'è inimico, e quand' anche dovessi perdere ogni cosa, non avranno l'orgoglioso piacere di vedermi umiliaro.

Ame. Credevo di ritrovar il mio Signore.

LANC. E' partito pur ora.

AMB. Ritorna?

LANC. Nol so. Ma credo non sarà sì tosto, perch'egli disse d'andare per assari di guerra.

Amb. E' impossibile che non sia andato a ritrovare il suo sfortunato incognito.

LANC. Ditemi: il vostro Signore qual' animo nutre per que' della mia Nazione? già me la penso; gli tratterà tutti da nemici!

AMB.

Asis. Perdonate. Per Sidnei non c'è nemici; e se il suo dovere lo sforza a pugnare con questi rivoltos Indiani, risparmia il loro sangue più che gli sia possibile : e guai, che suori dell'armi, akuno ofasse far loro la minima ingiuria. Ma per rapportoa Francesis se avestre veduto con qual compassione ha voluto che si risparmiasse la vita ad un vostro Nazionale, nel momento stesso che insigniva contro un de'nostri dopo averlo estitoto! Che vi ditò? Quest' infelice è divenuto il suo più caro amico.

LANC. Bilogna ben dire ch' egli sa generoso da vero; perchè io non mi sentirei capace di tanta virrù, se ritrovassi un Inglese nelle circostanze medesime. La soverchia pietà è però tal volta indolenza; e si moltiplicano i rei per risparmiame un solo; o a se stesso

proccura degl'ingrati.

Amr. Chi è benefico in vista dell' altrus gratitudine, non è generoso che per metà. Nè la troppa clemenza moltiplica i delitti, se non allora che viene adoprata senza una prosonda conoscenza del merito.

LANC. Basta, ho piacere che Sidnei sia tale ; nè forse starò molto a vederne le prove ( par-

te . )

#### SCENA QUARTA

## AMBERT, VOLSAN.

Amb. I O non intendo, come si possa sostener tanta superbia nel momento stesso che s' ha bisogno d'altrui.

Vols. Io vengo in traccia del generoso mio amico, veggendo che voi non me ne recate no-

vella.

AMB. Ed io credevo che fosse venuto a vedervi,

essendo pur ora di quà partito.

Vols. Il nome di Lancourt, di cui anunciaste la vistra, m'ha turbato per modo il pensiero, ch'io mi scordai di priegarlo di far rintracciare la spoglia dell'estinto mio genitore, asfinchè non rimanga preda degli animali.

AMB. Gli additafte il luogo ove giace?

Vols. Gli diffi una Caverna vicina al mare a vi-

sta di questo campo.

Asis. Com'e così non temete. Credete voi che non folle questo il suo primo pensirro dopo avervi lasciato? Ah non conoscete ancora il suo cuore.

Voza, Non lo conosco? E, che potrebbe egli fare di più per un infelice qual io mi sono, on-de farsi conoscere? Cominciano già ad aggravarmis nell'anima i suoi favori. Amico, i benesiej, qualunque sia la mano che li dispensa, si traggono sempre dietro l'umiliazione. La nostra esistenza perde di sua dignità se la dobbiamo all'altrui soccorso.

AMB.

Amb. I benefizi dell' amicizia non umiliano, ma stringono anzi vie più i suoi nodi.

Vols. Dal canto mio l'amicizia è meno pura ; perchè la riconofcenza viene ad unite i fuoi tributi a que fentimenti , che devono effere del tutto liberi .

Am. Questa vostra delicatezza che sa tante onore a voi stesso, ossensi in qualche modo la tenerezza del mio Signore. Giacchè l'anime vostre s'intendono, seguitene senza riguardi si soavi impussi. Ma ecco egli stesso; vi lascio seco ad issogarei più teneri sensimenti. Carte.)

# SCENA QUINTA.

#### SIDNEI, VOLSAN,

Vols. OH ammirabile condotta di quel supremo Nume che ci regge . Tra mici
concittadini, tra parenti, insta gli amici;
non trovo che barbari, che diumani. E nel
mezzo de nemici, io trovo degli esseri compassionevoli, generosi, che mi soccorrono,
mi rendono la vita, e m'amane teneramente.
Oh Dio!

Sid. Eh bene il mio caro Volfan, come vi fentite? Le voltre ferite fono leggiere. è vero, ma il fangue che spargeste, vi può aver ca-

gionata gran debolezza.

Vols. Ah Signore, il preziofo dono della vostra amicizia col fedare in parte i tumulti dell'animo mio procelloso ha recato un balfamo salutare alle mie piaghe; e fa ch'io non senza quella debolezza, a cui m'han pur troppo avezzato e i difagi e la fame.

Sm. Non ho fatto ancora cofa alcuna per voi a ma spero di recarvi qualche consorto. Intanto mi rallegro di vedervi un pò follevato; e vengo a recarvi la nuova, che s' è ritrovato vostro Padre, e che ho dati gli ordini più precifi, perchè gli vengano preflati gli ultimi uffici.

Yous. Oh Dio! qual confolazione mi recate in un punto e qual affanno mi rifvegliste in feno? nel momento stello, che in voi riconofco il più generoso de' mortali, io weggo tutto l'orrore del mio passato destino . Deh Signore ponete il colmo alle vostre beneficenze, col permettermi ch' io rivegga l' estinto Padre, ch' io dia fu la fua fredda mano l'ultimo rispettoso bacio, ch' io gli renda gli estremi uffici, le estreme lagrime (piange. )

SID. Amico, voi non avete a rimproverarvi di non aver fatto per voftro Padre sutto quello che richiedeva l'umanità, la patura, e la tenerezza, fino a foffocare quel intimo fenfo ch'è figlio dell'amor proprio, di cui non si spoglia mai il cuore senza fremere e risertirsene altamente . Questa vostra pietà è intempestiva; e chi sa che non dispiacesse alla bell' anima di vostro Padre, che vi desidera lieto e tranquillo, ed in istato di correggere la passata fortuna, e trionfare de' vostri nemici! Acchetatevi ve lo ripiglio, confideratemi qual padre, com' ho promesso d'esservi, e fiate certo ch'io uferò tutta quella atSECONDO: 29 tenzione, di cui forse non sareste voi stesso

capace.

Vols. Sento benissimo la forza delle vostre ragioni, ma non farebbono atte a convincermi,
fenza quella legge che ho fatta a me stesso
di ubbidire ad ogni vostro cenno; onde colla più esatta umiliazione ed ubbidienza; giacchè altrimenti non posso, darvi un contrafegno della più sincera gratitudine.

Sip. Se volete piacermi, non dirò già essemi grato, tralasciate siffatte espressioni. Voglio il vostro amore, non la vostra grattiudine; questa non è più ch'un atto servile che lega ogni anima volgare; quello è un'affetto libero d'un animo virtuolo ed Eroico. Ritiratevi nella mia tenda, avete bisogno di riposo. Si rivedermo a momenti.

Vols. ( con un atto di viva riconoscenza Parte.)

#### SCENA SESTA.

# SIDNEI, e AMBERT.

Sin. S Empre più la sua virtù m' innamora. Egli è un uomo singolare, e sento in mestesso uno stimolo che mi sforza ad amarlo più ch' altri non seci mai.

Ama. Reco ottime nuove. Il Padre di Volfan, mi diffe Dafir, riprende ogni momento magragior vigore; ed egli ofcrebbe prometterlo falvo, fe il dolore che mostra aver per suo figlio, ignorandone il destino, non gli facesfe temere qualche improvviso roveccio.

SID.

10 SID. E' vero; conviene con somma destrezza dirgli che suo figlio vive, affinchè l'improvviso piacere non faccia in esso ciò che non fa l' affanno.

AMB. Che disse Volsan nel dargli la novella che vive fuo Padre?

Sm. Mi guardai bene di farlo; e farò molto cauto prima di determinarmi. Il crede estinto, il fuo animo è già disposto; qual dolore non farebbe il suo, se dopo avergli detto che fuo Padre vive ; fi avelle a dirgli di nuovo che non esiste! Prima di movergli su di ciò parola alcuna, voglio che suo Padre sia in istato d'abbracciarlo , senza che la sorpresa abbia a fargli alcun male . Vado io stesso a disporre il buon vecchio, e voi guardatevi, ragionando con Volsan, di lasciarvi issuggire parola ch' il ponga nel più lieve sospetto ( Parte. )

# SCÉNA SETTIMA

# AMBERT, LANCOURT.

Am. Non può essere più ragionevole é più prudente la sua condotta; mi sembra leggerli nell' anima quella infinita allegrezza ch'egli avrebbe, se potesse rendere ed al Padre il figlio, ed al figliuolo il creduto estinto genitore. Ma ritorna follecito Lancourt ! che fosse deciso del suo Vascello!

LANC. Sarebbe permesso di parlare un momento

con Sidnei?

Ams. Egli poco fa è partito, ne ritornerà si prefto; fe però non poteste, o vi fosse grave l'attenderlo; posso compiacervi di renderlo avvertito; avendomene egli dato l'ordine. LANG: M'obblighereste.

Amb. Attendetemi adunque finche iolo raggiunga? LANC. Servitevi, ( Ambert va via.)

## SCENA OTTAVA:

# LANCOURT, poi VOLSAN.

Lance S É devo credere a ciò che mi venne detto, la causa è già decisa, ed è perduto il Vascello. Ah non mi spiace țanto il di lui valore, quanto il conoscere la sua perdita da un atto d'ossilità più tosto, che di Giustizia. Verso quest altime parole esce Polsan, vede Lancourt, s' arresta. Lancourt passeggia. Nel volversi lo viconosce. Esclama.

Vols. Oh Dio riconojee. Epicama.)

Vols. Oh Dio riconojee. Epicama.)

Vols. Oh Dio riconojee. Epicama.)

Vols. Oh Dio riconojee. An en el momento fieso.

fieso.

fieso.

fieso.

An disumano, an crudele, qual suria ti trasse in questa separata parte del mondo a perseguitarmi se non con altrò, con l'

l'odios tuo aspetto? Come poterono sostenerti l'onde del mare, e rispettarti i venti più procellos? S'io sossi stato mille volte di te men reo avrei temuto che facessero i sutti il vendette del Cielo. Oh Dio! tu vivi a dispetto di tanti missatti, ond hai l'anima lorda; e l'innocente, il virtuoso mio Padre, più non csiste, e per tua colpa non vivel

LANC.

ATTO

LANG. Miferabile! il tuo stato, la tua povertà mi move a pietà di te.

Vols. Mentisci barbato; il tuo cuore non è capace di pietà, i miei rimproveri, i tuoi rimorfi fono quelli che dinanzi a me ti avviliscono, ti confondono, ti coprono del più vergognoso rossore. Ma senti, quel demone che ti segue non poteva per tua salvezza mostrarvimiti che in questo luogo.

LANC. E Se fossi stato altrove?

Vols. ( meno fiero ) . Se fosti stato in qualunque altro luogo, non avresti sfuggito le mievendette. Ma no, avrebbe ancora bastato a salvarti dall' ira mia, il penfiere di offender Giulia , che a tuo dispetto porto nel cuore scolpita; e dalla quale son certo d'essere io pure con egual tenerezza corrisposto.

LANC. Credi ch' io non veda che i tuoi trasporti

fono figli d'un amor fconfigliato, non di tenerezza paterna? A dir vero io ebbi un gran torto a negar la Nipote ad un pezzente che si languiva di fame, e che venne in appresso qual vagabondo, dalla Francia esigliato, ( a quest' ultime parole Volfan non risponde . ma effendo senza spada, corre al padiglione, da cui deve effere non molto distante , afferra una spada, allora Lancourt riculando s'allontana, sfodera la spada e grida

Volse Perfido ti difendi . ( Lancourt monta una piftola, e nell'atto di scaricarla contro Volsan , esce Sidnei dall'opposta parte , con Ambert ,

2rida

#### SCENA NONA.

SIDNEI, AMBERT, DETTI.

A Lto ( La pistola si scarica ) Numi assifietelo. ( Il colpo è fallace. Volsan con
due passi è sopra Lancourt, Sidnei dice ) Fermatevi Volsan. ( Polsan s' arressa con ato di
rispetto, ma fremendo si lancia su d' una sedia) Cedete la Spasa ( a Lancourt ). Se resiste sia ucciso ( ad Ambert).

LANC. Eccola, ma non fono avvilito.

SID. Sia con gelofia cultodito. ( vien condotto da' foldati che il feguono.)

Vols. (S'alza, vuol parlare, Sidnei l'abbraccia, e dice) Andiamo amico. V'intendo. (Tutti partono, questi entrano per una parte, il prizioniero per l'altra.)

Fine dell' Atto Secondo .

# ATTO TERZO

#### SCENA PRIMA.

#### DASIR, AMBERT.

Dasar. D'Unque, se il Cielo non proteggeva-lo, il povero Volsan poteva dire ch' un fulmine venuto fin dall' Europa avea terminati i fuoi dolori insieme, e i suoi giorni.

AMB. Appunto. Ma quel ch'io non intendo si è che uno tenti un delitto di tal forta nel mo-

34

mento di chieder grazie.

Dasia Il fatto sta ch'io non capisco per niente i costumi di voi altri Europei. Ma per voi l' ira non ha misura, l'odio è eterno, s'infierifce co' morti, fi tenta all'altrui vita in faccia del castigo: del core si dispone a voglia altrui. E chi potrebbe mai intendervi?

AMB. Non bisogna il mio caro Dasir fissar gli occhi sù de' malvagi, onde farsene esempio, e decidere de' costumi d'una intera nazione . non che d'una parte di Mondo . Se l'ira non ha misura; il dovere, il rispetto, la riconoscenza n'arresta gli effetti, come vedesti in Volsan. Se gli odi sono eterni, tu vedi anche in Sidnei un' anima che non sa odiare ne pur gl'inimici. Si da legge agli affetti; ma si danno delle anime costanti, che reggono alle più aspre prove per serbargli liberi. Amico, pochi sono i buoni, senza numero

mero i scelerati; ma un'anima che cerca la virtù, al minor numero s'appiglia, e non cura, o compatisce, o compiange i viziosi.

Das: Conosco benissimo che tu dici il vero, tuttavia ho la testa ingombra i t'assicuro però ch'io nosi imitere Lancourt giammai i ma sibbene il nostro Generale. To tredo che questa volta non vorrà già alcolatre la sua clemenza. Volsan gli e troppo caro.

Ams. Ha dato ordine che si raduni subito il configlio di guerra per giudicarne.

Das. Per quello capo Lancourt non ha molto che temere, poichè qualunque sia la sentenza, il Generale ha il diritto di Grazia.

Ams. Non sò: mi fembra molto irritato. Eccolo che giunge.

# SCENA SECONDA.

SIDNEI, e DETTI.

Sidnei entra gravemente in atto di persona scorucciata.

Sip. ( ad Amb. ) A Vete eseguiti i miei or-

Amb. Si Signore, e'l configlio si raduna tosto.

Sipn. Che sa il Padre di Volsan? io lo lasciai un
pò tranquillo.

Das. Prima ch'io partiffi mi parve che prendesse vigore.

Sib. Andate, V'ho detto di non abbandonarlo mai; voglio effere ubbidito.

DAS.

Das. Ero venuto . . . . Sm. Non vo repliche, lo sapete.

DAS. ( Parte con segno di rispetto )

Sm. E' omai tempo di confolar Volfan colla novella che fuo Padre vive. Il passato evento lo ha rattristato di nuovo. Ambert chiamatemi Volfan.

Das. ( Ritorna e dice ) Una Giovane mi prega di dirvi, se permettete ch' ella s'avvanzi.

SID. E chi è questa Giovane?

DAS. Non mel diffe.

Sm. Chiunque ella sia dite che venga. (Dasir parte.)
Voi intanto recatevi al Consiglio, onde siate
pronto qualora sarete chiamato. (parte Amb.)
Che questa Giovane sosse mis. . Eccola.

#### SCENA TERZA

#### SIDNEI, GIULIA.

Giul. ( Avvanza come persona timida e rispetto. sa, colla fronte un pò bassa.)

Sm. (Le va incontro con volto fereno facendole coraggio.) V Aga Giovane, chiunque voi fiate, accoftatevi con coraggio, m'imagino che prima che v'accoftafte a questa tenda vi farcte informata del mio carattere; venite adunque che la mia prienza non può recarvi timore per nessun modo. Ditemi chi siete?

GIUL. (un pò più assicurata verso l'ultime parole di Sidnei s'avvanza e risponde ) Io sono Nipote dell'arrestato Lancourt.

SID.

Sm. Sedeté, e con tutta franchezza dite pure in che posso giovarvi Signora.

GIUL. Signore; io fono una sventurata, che dal suo nascere non vide che un lampo di felicità, il quale ad altro non fervi che a rendere più orrido il corfo de' miei giorni :-Rimasi orfana de' miei genitori , prima ch' io compisi un intero lustro, sicche posso dire appena d'averli conofciuti; passai in casa del Zio da cui ebbi una educazione degna di mia condizione, e del mio fesso; ma molto ebbi a foffrir per tre luftri dalle fue ftravaganze, finchè fui da Esso costretta a seguirlo in America. Non è per anco scorfo l'intero mese da che sono in questo luogo feparato dal Mondo, e che vivo in Clarendon mezza lega dal vostro Campo distante, quafi sepolta nella solitudine della mal agiata mia stanza, ed ecco. mi veggo tolto l'unico fostegno nella persona del Zio, ch' è vostro prigioniero. Ah Signore, fola, senza appoggi, in si lontano paese in questa età : che farà di me?

Sm. Quand anche al voîtro volto; al voîtro fevellare non reconofcessi in voi un cuore ben fatto; sarei costretto a crederlo tale dall amore che voi mostrate per vostro Zio. Com'è possibile che un'anima si stera ed indomita abbia saputo in tal modo cattivarsi il vostro affetto?

Giol. Io dirò il vero. Egli è flato meco torbido, inquieto, aspro ed intolerante; ma non ho mai scorto in esso la minima tracA T T O
cia d'animo vile, come fembra adeño averio
troppo dimofitato; ma quand'anche folleegli
il peggiore tra gli uomini, avrebbe la mia
gratitudine da prender norma da fuoi delitti?

Sm. La crudeltà spezza sovente anche i legamidi

gratitudine .

Giul. Ciò potrebbe avvenire in ogni altro petto che in quello di Giulia, che sà cos è virtù. Signore non faccio l'elogio di me ftessa, ma rendo un tributo alla verità.

Sm. Se non vi conoscessi, avrei bisogno che giu-

stificaste le vostre parole, ma . . . .

Grot. Mi conoscete? come! Voi siete Inglese, io nacqui in Francia,... Nessuno qui mi conosce.

SID. E pure m'è noto che vostro Zio dopo avervi promessa in Isposa ad un Giovane nobile, ma sventurato, gli ha mancato di sede.

Gru. Ah Signore, Voi ritoccate una piaga, che versa ancor vivo sangue. Ma che doveva egli sare! espor l'unica sua Nipote alla più spaventosa indigenza, dopo essere avvezza a tutti gli agi d'una vita tranquilla?

SiD. Come dunque lufingafte Voi steffa, se cre-

deste giuste le sue ragioni?

Giul. Io amavo; e questo è dirvi tutto. V' ha passione che più la vista appanni, d'uno sviscerato amore?

Sm. Ora finalmente, che il tempo e la lontananza dall'amato oggetto avrà rotta la fatal benda i qual altra passione vi tiene si melanconica; e tutto il giorno sospirosa e piangente, se non è amore?

C 4 Givi.

Gior. ( Si precipita alle ginocchia di Sidnei , pone agli occhi il fazzoletto, tiene la testa piegata con un gomito sul ginocchio.) .

Sip. ( con bontà la rialza ) Perdonatemi s'iovado artificiosamente tentando i recessi del vostro cuore. Suvvia spiegatevi meco con ischiettezza, ben sicura di non avervi a pentire d' averlo fatto.

Giol. Il farò in pochi accenti, e senza arrossire, perchè non v' ha rossore ove non c'è delitto. Amai con tutta l'effusione del cuore un Giovanetto per nome Volfan; lo amai quando credetti che dovelle eller mio; ho continuato ad amarlo con egual trasporto, quando mel vidi staccar dal seno; e l'adoro adesso più che mai per lo stato infelice a cui lo credo ridotto.

SID. E se per colpa di vostro Zio stesso, egli fosfe ramingo, povero, languente di fame, che direfte?

Giul. Dividerei il mio cuore, tra l'amante ed il Zio.

Sip. Sapete Voi se il voltro Volsan ancor viva , e dove fi ritrovi?

Grut. Oh Dio! nol fo.

Sin. Forse sarà questo momento per voi il principio delle vostre gioje; volea celarvelo, ma il vostro stato presente merita qualche sollievo. Sappiate che il vostro Volsan è vivo, e forse sano ancora.

GIUL. ( con trasporto, ma con dignità ) Dov'è? SID. Un giorno farò che il veggiate, non è molto lontano.

Gmi.

Guz. Numi cominciate a rendere men afpro il mio fato. ( sempre con dignità : ) Perdonate la mia debolezza, se all' improvvisa sorpresa ho ascoltata più la mia passione, che il mio dovere. Vi raccomando l'infeliee mio Zio! un trasporto d'ira, . . un moto escito forse senza il consenso del cuore . . . . un primo, e forse unico delitto ....

Sin. La colpa di vostro Zio non può giustificarsi con nessuna delle adotte ragioni . L'ira il dovéa far por mano alla Spada, non ad una pistola; Il colpo fenza il confenso dell'animo? com'è ciò possibile s'ebbe tutto il tempo di porfi in guardia? un primo delitto ! guai se dovesse adottarsi siffatta ragione, fora lo stesso che invitar a commetterne. Poi tra le tende! fotto degli occhi miei! Credetemi, il suo delitto non è di scusa capace . L'unico mezzo per alleggerir la sua pena farebbe, che per esso lui intercedesse l'istesfo offefo.

GIUL. Ma dove trovarlo? e quand'anche sapessi ov'egli fosse, chi sà dirmi se le mie preghiere non fossero gettate indarno? non ch' io ricusi di gettarmegli a' piedi che il farei col più vil della terra; ma ...

SID. V'assicuro che la persona offesa è d'ottimo cuore; tale che al vostro perfettamente somiglia.

GIUL. Dunque Signore additatemelo; io anderò a lui; egli vedrà le mie lagrime; chi sà? forse il vedrò intenerirsi.

SID. Ebbene vi si conceda. Ehi (chiama un solda-

41

to, e li dice fottovoce) ( chiamami Volfan.) Non è molto lontano, ho dato ordine che a me venga.

Giul. Ah se il mio pianto, ed i miei prieghi non vagliono, poco potrò sopravivere alla sventura del Zio.

## SCENA QUARTA.

#### VOLSAN e DETTI.

Sidnes. ( veggendo Volfan dice ) A Ccostatevi amico.

Giul. ( si Volge, Volsan è il primo a conoscerla, e grida.)

Vols. Giulia!

Giul. Volsan! ( cade quas frenuta su la sedia ; Volsan s'inginocchia. Accosta la sua mano alle labbra, tacciono sinchè sidu. dice. )

Sip. Vi può essere di questo più dolce spettacolo! (Gli amanti si guardano teneramente stan-

do nella medesima situazione.)

Sm. Oh come più s' intende da due anime amanti il linguaggio del cuore, che quello del labbro!

Vols. (S alza e va per gettarsi a piedi di Sidnei, che l'impedisce, e dice con tutta emozione ) O sublime amico, o mio caro benefattore, Voi rendete due anime l'una a l'altra, godete di questo spettacolo, egli è degno dei Numi istessi. Questa è l'opera deliciosa della vostra beneficenza.

GIUL. La vostra generosità sia compiuta, l'im-

petro per il Zio.

ATTO Stp. Eccovi o Giulia chi fu l'offefo. GIUL. Voi!

Vols. Pur troppo. Dopo aver cagionata la morte ... SID. Oh via, non fi parli più di sventure . ( lo Aringe al petto. ) Io non voglio occuparmi che di vostra felicità; e perchè quest'amabile Giovinetta abbia anche in mezzo all' armi alcun fostegno; io sarò vostro Zio. Ciò che a Volfan appartiene ha diritto a' miei benefizi; avrò cura di voi. Ma perchè non potreste essere contenta s'io vi niegassi del tutto la grazia che mi chiedeste, permetterò a vostro Zio che guardato a vista possa passeggiare questi d'intorni; affinchè a vostro piacere vi veggiate scambievolmente. Questo è ciò che per ora m'è concesso; e se non posso consolarvi interamente, è più colpa del mio dovere, che del mio cuore. Andiamo Volfan, andiamo al configlio. Le vofire preghiere in favore di chi v'ha offeso, otterrà quello ch'a me non è permesso di chiedere . .

Vols. ( fofpira )

Sip. Non temete Giulia . Quel sospiro è d'un anima virtuosa nel momento che trionfa di fua passione. Conosco il suo cuore, sarebbe capace d'un azione sì generofa, quand'anche non vi conoscesse. Non è vero il mio Volsan? Vols. Il mio cuore deve tutto alla riconoscenza,

e all'amore.

GIUL. A questi sensi riconosco chi fu degno sempre della mia tenerezza. ( partono. )

Fine dell' Atto Terzo.

A T-

# ATTO QUARTO

### SCENA PRIMA:

### LANCOURT, poi GIULIA.

LANG. A chi devo io mai quest' aura di libertà che respiro? . . Il mio delitto
forse non sarà degno di ques' castigo ch' io
temevo; o alcuno avrà in mio savore pregato. Ma chi? Giulia sorse? la mia Nipote e
ma come una Giovana avezza al ritiro, piena di melanconia, avrà avuto il coraggio di
presentatifi al Generale?

Giul. Ecco rispettabile mio Zio la vostra infelice Nipote, pronta a dividere con Voi e le selicità, e le sventure.

LANC (fevero ) Questi fentimenti, degni veramente della educazione ch'io ti ho procurata, mi parebbono fineeri, se in questo luogo non ci fosse Volsan.

Giuz. Oh Dio! e potreste . . .

Lanc. E potrei sospettare che al campo ti avesse tratta
più l'amore , che la compassione di tuo Zio .

Guri. Ah non fapete . . .

LANC. Sò che quella cupa melanconia, che fin ora ti tenne oppressa non su figlia che d'un amor contumace per un plebeo, che non volesti mai vincere a dispetto delle mie ammonizioni; di quanto seci per distraerti; di ciò che dissi per renderti convinta ch'egli era di te indegno. E so di non ingunarmi nel tredere che amor quà ti trasse.

GIUL

Gint. ( con nobile fierezza . ) Fermatevi . Non foffro che si porti la minima ombra alla parte più delicata dell' anima, qual'è l'onore : Ho tolerato fin ora il difficile vostro naturale; a' vostri rimproveri non apersi mai bocca; rispettai i vostri sdegni, ma non mi dà il cuore di foffrir un'ingiuria . Voi lo sapete fe ho facrificati al vostro volere i più teneri, i più giulti affetti miei, perchè da Voi stello approvati; fe nel momento di lacerarmi il cuore con l'allontanamento di Volsan io gettai una lagrima! Nel fecreto della mia ftanza è vero, mi lagnai, pianfi, feci ingiuria al mio volto ed a' miei capelli ; fui poscia sempre oppressa da' mortali assanni : Ma chi è padrone di se medesimo ? chi può distruggere le proprie passioni ? Io però feci più, seppi combatterle sempreze fe non fiti vincitrice, la mia virtù non per quello fu vinta giammai. Io però vi leggo nell'anima: ( più dolce ) non è della virtù di vostra Nipote che dubbitiate; ma l'odio che tutt'or'a per Volfan conservate, vi fa essere ingiusto con entrambi, Possibile ch'il ( tenera ) vostro odio per Lui abbia ad essere eterno'? LANC: Veramente il momento farebbe questo di depor l'odio contro di Lui. ( ironico ) Non

fono Io in quelto stato per sua cagione? Giul. Ma se il cielo non proteggealo, non sarebbe

egli morto per voltra mano?

LANC. Il plebeo! armarii di fpada contro di me?

Giol. E'un arma dalle leggi permessa.

LANC. Ed Ioho usata quella che meritava un suo pari.

Gint.

Gut. Finalmente egli è nato nobile.

LANC. La nobiltà non è che un nome yano, se'è scompagnata dalle ricchezze, e dagli agi del-

la vita.

vezza?

Gruz. Io mi ricordo le massime che voi stesso degnaste imprimere nel mio core nell'età più tenera. Mi dicevate che le ricchezze erano un dono della forte, che poteva ad ogni momento riprendersi; ma che la sola virtù era quella che potea fare il vero uomo, l'uomo nobile; perchè ella era di proprio acquisto, e se ciò è vero, come la ragione me ne persuade, chi più virtuoso di Volfan?

LANC. So quali virtù mi vorresti vantare, ma non ne diciamo altro.

Giol. Perdonatemi, voi ignorate il più. Se sapeste ch'egli v'ha perdonato quest'ultima osfesa; ch'egli ha pregato per la vostra sal-

LANC. Come! il Figlio di Seinval, il mio nemito, Volfan! Ma a che farne le meravilie non è che troppo manifetto il principio che il move. Egli ti ama, vuol obbligarmi. Intendo qual virtù il guidi. Colui non è capace d'un'eroica virtù.

# ATTO

# SCENA SECONDA.

VOLSAN, e DETTI.

Volsan enerando sente le ultime parole di Lancourt.

Vols. CI' che Volsan è di virtù capace; anima J ingrata e fiera. Sovvengati quanto Io fofferfi per la tua crudeltà ; rammenta le ingiurie vomitate contro il mio buon Genitore, che lo traffero meco nelle più barbare vicende, e finalmente alla tomba. Richiama la vile azione con cui tentasti togliermi la vita; poi aggiungi che dopo tutto questo Io ti perdono, io m'interello per tua falvezza, e chiamami, fe hai cuore, di virtù incapace. Sì, amo Giulia, ne sono amato; sappilo, e fremi; ma lo stesso amore, che ho per lei, a perderti mi dovrebbe fpingere , non già a falvarti . Se tu non ci foffi , ella ha l'anima abbastanza compassionevole e virtuofa, che non isdegnando in me un'infelice , ma che non può farla arrossire per la fua nascita, o per i suoi delitti, non tarderebbe a farmi contento.

LANC. Tutto l'artificio di tue parole non può abbaftanza nafcondermi la vera cagione del la forzata tua generofità. Credi ch'lo no vegga, che porrefti a te ftesso un osfacolo, onde ottenere la mano di questa indegna, per

TERZO: poco che le rimanesse di virtà, qualora pro-

curaffi la mia morte?

Vols. T'inganni, anche ne' tuoi perfidi pensieri. Io non avrei già a procurarti la morte; ma per perderti basterebbe ch'io lasciassi nel suo rigore la legge.

GIUL. Deh abbiano fine una volta le vostre contese, è le aspre parole. Volsan rammentate ch'egli è mio Zio; e voi Signore ricordatevi che qualunque sia la cagione che il mova , il vostro ben c'è congiunto; e che dovete estergli grato, e se osassi dirlo, esfere anche suo amico.

LANC. Io suo amico! non mai. Se mi vuoi grato, giura di non essergli mai consorte.

GIVL. Oh Dio!

Vols. Ah barbaro, vuoi essermi grato col togliermi fino la speranza; che un giorno ella posfa effer mia?

LANC: Non ho miglior condizione ad efibirti.

GIUL. Volete dunque che vostra Nipote pianga sempre, e sia per lei tolto ogni sonte di consolazione? Si, mi treverete mai sempre eguale a me stessa, lo pronuncierò quel giuramento fatale, che dovrà portare l'ultimo colpo allo squarciato mio cuore. E tu virtuolo Volsan soffri in me un atto di quella virtù che tanto ti piacque, e per la quale si parlavano le anime nostre ; e t'offro in me stessa un esempio, onde abbia ad emularmi. Segui ad adoprarti per lui, e la masfima ingratitudine fia vinta dalla maggior generofità. Giuro di non essere mai di Volfan fe non mi vien da voi stesso conces-

LANC. Ora t'abbraccio, e riconosco in te la mia virtuosa Nipote.

Vols. Crudele hai vinto.

GIUL. ( parte lagrimando dando prima un occhiata a Volfan con un fospiro.

LANC. Adoprati ora a tuo senno, ch'io protesto d'esserti grato ( parte )

#### SCENA TERZA:

#### VOLSAN, POI DASIR.

Vols. He intesi mai ? Mia amabile Giulia Jo t'ho perduta per sempre, e t'ho perduta nel più barbaro modo ! Eccomi nella prima desolazione. Ah Lancourt, Lancourt, l'orrenda tua vendetta è compiuta : Che già mi resta ? ho perduto il Genitore, ho perduta l'amante. Spiaggie per me fatali ! Fuggasi anche da questa parte di Mondo, e vadasi in parte ove non v' abbia altra compagnia che quella del mio dolore . . . . Ah Volfan e faresti ingrato a tal segno? non ritrovasti in queste arene un amico, un benefattore? ed un disperato abbandono sarebbe la tua riconoscenza? Oh Dio! Non aperse il seno quest'amica terra alle fredde ceneri del Genitore? Oh dolce Padre . . . ( S' abbandona su d'una sedia . )

Das. Quanto mi fa pietà, egli sta chiamando suo padre che crede estinto. Ah non mi regge

il cuore di vederlo penare a tal fegno . Dopo avergli salvato il padre soffrirò che muoja di dolore il figlio? . . . Ma il divieto del mio Signore? . . . Egli ha troppo bel cuore; se fosse presente, e lo vedesse in quello stato di desolazione sarebbe egli il primo a dirglielo . . . Egli può farlo; Io deggio ubbidire . . . Gli dirò folo che vive , ma che è in forse di sua vita ( Volsan sta pensoso ed afflitto ) Signore fatevi cuore, ho a recarvi una lieta novella.

Vols. ( mirandolo con attenzione . ) Chi fiete voi, che mostrate per me tanta compassione?

Das. Io sono quello stesso Indiano che primo ritrovò vostro padre nella Caverna, e che mi riusci di chiamarlo alla vita. ( a queste parole s'alza Volsan con impeto. )

Vost. Gran Dio! ho bene intefo, o m'ingannano i sensi dal lungo affanno oppressi ? Mio padre vive! che crudeltà! voler consolarmi con una crudele menzogna.

Das. Non v'inganno, nè voi male intendeste, vive ancor vostro padre.

Vols. Ma s'egli rimase estinto tra le mie braccia !

Das. Io pure a prima vista il credetti; ma osfervandolo con maggior diligenza, vidi che m' ingannava, e con pronto foccorfo il ravvi-

Vols. Oh gioja, o non più inteso contento! L' anima mia agli affanni foltanto avvezza non è capace di reggere all'impensato piacere, e sento che non vaglio a sostenermi . (si siede) Tomo I.

ATTO

Das. Egli non è ancor fuor di pericolo, è trop-

po debole, e spossato.

VCLs. Oh Dio! morirebbe mio padre? andiam guidatemi ( s' alza ) a Lui; la mia presen za gli è necessaria, lasciate ch' lo'l vegga, e ch' lo possa una volta morirgli al fianco.

Das. Potessi lo pure anche in ciò consolarvi; ma

Sidnei il vieta.

Vols. Il vieta Sidnei! il mio benefattore, cui tutto devo me stesso! Nol posso credere, Sidnei nol può victare, sento che la natura a lui m'affretta; lo volo.

# SCENA QUARTA.

# SIDNEI, e DETTI-

SID. D Ove sì frettolofo?
Vols. D A ritrovar mio padre. Ah Signore perchè nascondermelo, perchè vietarmi d'abbracciarlo? Ed è pur vero che lo vietate?

SID. Sì mio dolce amico, fono Io ch' il vieto; 'e se Dasir avesse adempiuto, com'era suo dovere ai più precisi miei ordini , non sapreste neppure che vostro padre è in vita.

Vols. E perchè diferirmi il maggior de' contenti, se v' era noto che la di lui morte era il

massimo de' miei mali?

SID. Io vi credo docile abbastanza per acchetarvi alle mie ragioni. Doveva lo presentarvi a vottro padre mentre egli viveva appena, perchè forse una subita allegrezza avesse ad ucciderlo?

Vots. Se anzì la mia prefenza fu sempre l'unico suo conforto tra tante sventure.

Sid. E' vero: ma nel vederli folo e femivivo in una Caverna al fianco d' uno fconoficiuto ch' è lo fteffo Dafir, che non feppe ubbidirmi, il quale gli rifponde che non fa novella di fuo Figlio, e che poteva credervi estinto, non poteva ch'esfergli mortale qualunque forpresa.

Das. Io posso assicurarvi, che al solo dirgli ch' Io non avevo veduto alcuno, ho creduto che mi morisse da vero.

SID. Ma fia pur vero che l'improvvifa vodtra prefenza avesse dovuto richiamarlo in vita; è pur verissimo ancora ch'era dubbio per me l'evento, e che perciò amandovi, come lo vi amo, non dovevo esporvi al periglio d'una nuova sventura.

Vols. Ma perchè differir a me stesso la lieta novella?

Sid. Perchè ho preveduto in dicendovelo la dificoltà che avreste nel trattenervi dal vederlo, ,
sinchè io il credesti opportuno. Nè perdonerei
a Dasir la sua disubbidienza, se non vedessi
che la novella datavi, ha potuto distraervi dal
fiero cordoglio cagionatovi dalla barbarie di
Lancourt. Ho veduto Giulia; oh Dio! quanto m' hanno intenerito le sue lagrime? tra
suoi singhiozzi altra parola non esciva distintamente che il vostro nome; quante parole
non ho adoprato per acchetarla; con quanti
modi non ho ricercato il di clie animo! ho
chiamato in soccorso la sua stessa.

#### ATTO

vostra costanza, le più efficaci proteste di soccorrerla, d'interporani per Lei, di tentare ogni strada per frangere il barbaro decreto : sinalmente più stanca sorse che persuasa parve che si chetasse; ma Io sono assai persuaso che più varrebbono due delle vostre parole che tutti i miei consigli. Si, caro Volfan, vogsio che andiamo insieme a ritrovarla. Intanto ritiratevi, riposate, e qualunque dubbio vi possa nascere nel cuore, scacciatelo col ristettere che Sidnei è vostro amico.

Vol.s. Non sò che dire: Io fono confuso sbelordito, e pressochè fuori di me stesto. Dirò soltanto che se a Voi dovrei il sacrifizio della mia vita, vi devo pur quello del mio volere che vale assai meno. (Proso baciarii la manos sidus, l'abbraccia e parte.)

# SCENA QUINTA.

DASIR, SIDNEI, AMBERT.

DAS. TO vi chieggo perdono . . .

Tu credi esser a neor trà Selvaggi, dove l'
ubbidire è ignoto. Cangiasti di spoglie, ma
non ancor di costume . Orsù tel dissi altre
volte; ora fa che questa sia l'ultima . A te
non conviene essminare le circostanze ed i
tempi. Ubbidisci ed avrai fatto il tuo dovere. E se vuoi renderti degno del mio perdono, eseguisci, ciecamente i miei cenni . Ambert che rechi?

AMB. Interno al Vascello arrestato di Lancourt,

prima del luo delitto già abbandonato al rigor delle leggi; ora viene folpefa ogni ulteriore fentenza d'appellazione; nafcendo dificoltà, fe attefa la fua nuova colpazappartenga al fifco o alla ragion dell'armi-

SID. Ridicola contesa! Io vedo benissimo, che indipendentemente anche dal delitto di Lancourt si farebbe contro di lui giudicato. Che
non puote nell'uman cuore la vil passon del
guadagno l'ogni leggierissimo pretesto serve
a Lei di ragione indissolubile onde arricchissicoll'altrui danno. L'essere Lancourt d'una
nazione inimica, somministra a suoi Giudici,
sseno gli uni o gli altri, la più sorte prova per appropriassi il vascello.

AMB. Non è possibile su di ciò convincerli.

Sin. E perchè appunto ciò fanno, sfogano impunemente le due, più vili paffioni, odio, ed intereffe. Jo però vò tentare di trat profitto dall' altrui malignità in favore di Volfan. Dafir, ecco il momento di compiere quanto ti diffi. Affrettati, ed in breve fii nella mia tenda pronto qualor ti chiamo. Voi Ambere chiamatemi Lancourt pattono 4d un tratto per diverfe parti entrambi.

# SCENA SESTA.

SIDNEI, POI LANCOURT

Sm. Non c'era che il pensiere di Giulia che poteste distorre l'amante Volfan dalla furiosa volontà di riveder suo Padre. Di raLANC. S'io devo udire la mia fentenza, l'ascolterò più volentieri dal vostro labbro, che da

quello d' ogni altro.

Sm. Ora non fiete dinanzi al vostro Giudice, ma ad una persona, la quale ad onta del suo grado, e del vostro delitto, altro non cerca che giovarvi, e per quanto gli è concesso, addolcire lo stato infelice a cui v' ha ridotto la colpa s e perchè trovino fede le mie parole, sedete ; non è presente nè il Generale. ne il Giudice, in faccia a quali, reo come fiete, fi disdirebbe; ma il solo Sidnei, ilquale da voi non chiede per ricompensa, se non che l'ascoltiate fin ch'ei vi parla , deponen do per poco la naturale fierezza.

Land. Io mi vi protesto obbligato, e prometto d' ascoltarvi finche vorrete. ( tra fe ) Che mai

vorrà dirmi? )

SID. S'io aveffi voluto ascoltare, quanto di voi mi fu detto ; o lasciarmi imporre da ciò ch' ho veduto cogli occhi miei, nè io mi farei presa la noja di ragionarvi, ne voi quella d' ascoltarmi; ma siccome io so che ogni uo-

mo ha dei momenti in cui non è fignore di se medesimo ; e che le altrui dicerie non si meritano la fede d' un' uomo prudente, mi sono persuaso di trattenervi, colla lusinga che non volendo voi degenerare dat costume docile e ragionevole della vostra nazione, vi mostriate meco pieghevole, e di ragione capace · Volsan , . . . . ( a questo nome Lancourt s'impazienta ) Non vi scuotete", che di lui appunto intendo di parlarvi. Volfan è povero, Volsan s'abbassò alle più umili azioni. E per questo? quand' anche la naturale inclinazione non mi portaffe ad amar gl'infelici, io avrei dell'orgoglio a dichiararmi amico d' un' uomo da tutti abbandonato e negletto ! Qual' altra cosa v' ha che più sollevi un' anima sopra se stessa, e le rechi più pura foddisfazione, fe non quella d'abbracciare il partito d'uno sfortunato, e combattere contro il deftino medefimo? Questo è il modo per cui l' umana natura poggia alla vera grandezza; e questo è quello che sece Catone superiore di molto a Cesare. Allora quando la disgrazia si precipita sopra un'innocente, allorchè la virtù geme, possiamo noi senza delitto negarle il più pronto foccorfo , il più valido appoggio? Qual è il suo delitto? un'eccesso, se conviene così chiamarlo, di quella tenerezza ch'è il più dolce movimento dell'anima, e per cui ella fa mostra della celeste sua origine . Egli ha ceduto all' umanità; ella è al di fopra delle leggi, e d' ogni umana convenzione. Ah Lancourt a-D 4

ATTO

56 scoltiamo sgombro da passioni il nostro cuore ; egli è il primo giudice . Egli vi dirà che Volsan merita d'esservi amico. Io sono d'una nazione alla fua ed alla vostra inimica, e pure io lo amo, gli fono amico; e vorreste lasciarvi vincere di generosità da un vostro nemico? Parlate.

LANC. Che Volfan fia o nò colpevole, nolvo cercare, e non mi curo saperlo; ma perchè egli lo sia, basta la pubblica voce ; e la sentenza contro lui pronunciata; l'onore . . . .

Sinn. ( alterato ) E' di rendere omaggio alla verità, la quale è al disopra d'ogni opinione; voi non potete corromperla, soffocarla, quand' anche tutto il mondo si scatenasse per farla tacere. Voi ofate farvi scudo dell'onore? Me io vi chiedo in faccia di quel cielo che m' ode; un uomo dall'universo intero giudicato delinquente; quando infatti nol fosse, il credereste voi realmente disonorato? e ch' egli tale non sia, chiamo giudice e testimonio la vostra coscienza stessa. Fatevi innanzi al suo tribunale, e vedrete chi fia il colpevole! Ma ecco Volsan, opportuno egli giunge; voi mi fembrate commoffo fe non convinto. Abbracciatevi.

#### SCENA SETTIMA.

VOLSAN, e DETTI.

Vols. E Ccomi pronto ( con esuberanza di gio-

LANC.

QUARTO:

Lanc. Scottatevi . Tutto quello ch' io posso fare

per voi, è il compatirvi.

SID. Udite; fe altro oftacolo non fi frappone che la fua povertà, Io impegno la mia parola di renderlo anche per quelta parte non indegno di Voi.

LANC Che! a tanto per lui giugnereste!

Vols. Oh pietà senza pari!

SID. Accheratevi. Eh bene che rifpondete?

LANC. Ah! quand'anche spogliaste tutto voi stef-

fo, non potrefte reftituirgli l'onore!

Side Cielo, a che serve a l'uomo il più bel dono che gli sacetti, la ragione, se ne abusa in tal guisa! ( tra se ) Quel che non possono le parole; vediamo se lo possa a compassione. ) Dasir ?

#### SCENA OTTAVA.

DASIR, SEINVAL, GIULIA, e DETTI.

Dafir apre il padiglione internamente ed esce il Padre di Volsan appoggiato ad un bassone, e sossinuto da Giulia che piange e da Dassir medessimo. Seinval veggendo il sglio, si corrono incontro. Il vecchio abbraccia ora il siglio, ora bacia la mano a Sidnei.

SEIN. I Iglio, mio caro figlio!

Vols. Padre! ancora m' è concesso d'abbracciarvi, di stringervi al seno!

SEIN. Si, mio figlio; ecco (mostrando sidnei) l'
autore di nostra felicità.

SID.

ATTO

Sm. Io fono felice per avervi data quelta prova di fenfibilità.

SRIN. Lasciate ch'a' vostri piedi . . . .

Sin. Che fate mio buon Padre? ve lo replico, io fono mille volte di voi più felice. Obbligo due chori fenibili, riguardatemi d'or in appresso qual vostro amico. Giulia, amici, unitevi meco a priegare Lancourt.

Lanc. Dirò il vero; io mi fente commoso; e provo in me un sentimento, che sin ora m' è stato straniero. Dirò anche più ; se l' Ametica dovesse estere il mio assio, mi darci per vinto; ma dovendo ritornare colla Nipote in Francia, non sarebbe ora per loro che sterile la mia amicizia, poichè de riguardi politici vorrebbono ch'io in Francia gli odissii. ( Parte.)

SEIN. Oh Dio!

SID. Non ho perduta ancor la speranza. Andiamo. Oh umano rispetto, quanto sei tiranno de cuori!

Fine dell' Atto Quarto .

# ATTO QUINTO

#### SCENA PRIMA:

#### NOTTE

Sia illuminato il Campo con diverfi Lampioni ben disposti che rischiarino assai la scena, e singolarmente verso il mare, dove vedesi un ottimo naviglio pronto a salpare, esso pure illuminato ad uso delle navi.

#### SIDNEI, AMBERT.

SID. F Aceli incatenare Lancourt?

AMB. Sì Signore, appena può fortire dalla fua tenda, ed è ben custodito.

Sid. Che diffe, nel vedere tal cambiamento?

Ams. Diede un orribile grido; e s' io non ero pronto a dirgli, che non era che per vostri ordine, onde punirlo di sua ostinazione, cadeva svenuto fra le mie braccia. Anzi; rimesso appena dal suo stordimento, mi si raccomandò, affinchè io gli impetrassi da voi, ch' egli potesse parlare per un momento da solo a solo con Vossan.

SID. Li si conceda; ma non oltrepassi i stretti confini di questa piazza; e quantunque ella siatutto all'intorno ben custodita, pure sarà vostra cura di sar raddoppiare le guardie. Non potteste credere, quanto mi dispiaccia la sua disgrazia. Non avrei mai creduto che il Consiglio figlio si riducesse a condannarlo a morte, ad onta del perdono, e delle preghiere di Volsan ch' era l'osseso. Oh quanto era per lui meglio il perdere il Vascello, e non partiris di Francia. Io temo che il medesimo principio che determinò i Giudici a condannare il Vascello, gli abbia mossi a condannar anche il Padrone.

Amb. Per quanto ingiusta possa essere la sentenza, se da voi non viene sottoscritta, è di nessun valore, e però voi potete correggerne l' in-

giustizia.

SID. La fentenza non è che giusta; e voi sapete al pari di me, che in Londra stessa si puni scono sistatti delitti per lopiù coll'ultimo supplizio; ma in Londra se si avvesse avuto a giudicare un Cittadino nobile, si avrebbe interpretata la legge; nè si avrebbe usato tanto rigore.

AMB. Fra l'armi poi non si stà che al suono del-

la Legge.

Sm. Deve dunque nell' armi essere sbandita la pietà? Cessa il soldato sorse d' esser uomo ? Il valore, ed il coraggio nel campo, è diritto delle genti; la compassione è diritto di natura; la quale impone che si rispetti l'inimico stesso, adora mon e in issua d'offendere. E'vero, che non si può esguire sentenza akuna, s'io non l'approvo; ma in que sto caso il Consiglio è troppo di sua autorità geloso, e s'io volessi perdonargii, mi si ascriverebbe sorse o a colpevole indolenza, o ad ignoranza de' militari diritti.

AMB.

Amb. Che vi giova adunque il privilegio di Grazia, se deve essere limitato da ragioni politiche?

Sip. Bifogna conoscere il cuore umano per non aver a stupirsi di siffatte contraddizioni. La massima patsione dell' uomo che con esso si masse e grandeggia, è quella di signoreggiare; e se giunge a potero ottenere un' ombra soltanto d' autorità sopra gli altri, più tosto che ceder ci lascierebbe mille volte la vita. Il Consiglio quindi si crederebbe leso, sedimateria trattandos che tutta crede appartenerseli, un solo volesse soprassa già proche altra cosa è il decidere se convenga o no una battaglia, o l'occupare un tal sto; ed altro il giudicare della vita d'uno che sembra reo di Stato.

AMB. Ma voi siete amato egualmente, che ris-

pettato

Sin. È qual'altro mezzo mi cattivò l'altrui amore e rifpetto, fe non la condificendenza, nel feguire il parere d'ognuno?

Amb. Ma fe fosse stato contrario al pubblico bene?

Sid. Ecco ciò, di che deggio ringraziare il mio
destino; mi feci un merito della loro virtù.

Ame. Per quanto io veggo, questa dovrà essere la prima volta, che il mio Signore si scordi del suo bel cuore.

Sin. Voi volete tormentarmi. Non so quel ch'io m' abbia a fare. Ho una notte intera. Ci penferò. Guardatevi intanto di parlarne con chi che fia.

#### SCENA SECONDA.

#### SIDNEI, e DASIR. AMBERT.

Das. A Nipote di Lancourt, Giulia, brama da voi fapere, qual fia il deftino del Zio, effendogli flato detto che la fentenza è uscita. E questo è il passapporto di quel Vafcello che stà per partire, che deve essere da voi fottosfritto.

Sm. (Sottoferive il passaporto, poi dandolo ad Amberegli dice) Recatelo voi stesso al Capitano, e ditegli che prima di salpare da me venga, che devandargli qualche commissione. «(Ambert parte.) Tu ritorna da Giulia, e digli che ad ogni mio cenno sia pronta, e che non faccia caso delle altrui ciarle.

Das. Signore, perdonatemi, questo è lo stesso che dirgli nulla. E' uscita o no la sentenza? Sip. Sei tu forse quello a cui io debba renderne

conto?

Das. Sono vostro servo, e sò quello che mi con-

viene; io parlo per quella povera giovane; se la vedeste, move a pietà.

Sip. Dunque t'arresta che vado io stesso. (Parte.)

que t'arreita che vado io iteno. (Parte.)

# SCENA TERZA.

#### DASIR, VOLSAN.

Das. O H farebbe pure la bella cofa a tor di pena quella povera Giovane . O la fenfentenza è data, o nò; se è di morte può dirle ch'egli la lacera; se non è, può torla di pena. Ma viene Volsan, sarà egli pure curioso.

Vols. Dimmi virtuoso Indiano, è nota la fentenza di Lancourt?

Das. A questo rispondo ch'io nol so, e poi vi domando perchè mi chiamate virtuoso.

Vol.s. Non fosti quello che restituisti la vita a mio Padre? e non debbo dirti virtuoso! tanta sensibilità senza alcuna religione! Io non avo mai sentimenti che bassino a ringraziarti, giacche altro dar non posso.

DAS. Collo stesso linguaggio parlami vostro Padre. Ma e che ho fatto io per meritarmi questi trassporti > Non è forse in Europa il primo dovere degli uomini il soccorrere chi è vicino a morire? La nostra pietà s' estende fopra tuttociò che esiste. I più vili animali hanno diritto alla nostra beneficenza. Pensate voi che la nostra religione ci renda inumani? Qual religione può condannar la natura? Ho adempiuto al dover d'uomo; ho fatto del bene, sono pagato del mio benefizio.

Vols. Le tue parole m'hanno stordito; e volesse pur il Cielo che tutta l' Europa sosse state presente ad udirti. Che lezione umiliante per essa. Ove apprendesti uomo singolare sissatti sentimenti?

Das. La natura è forfe altra cosa in Europa, che non è fra noi? Non sò d'averli introdotti, ma scolpiti me gli ho ritrovati nel cuore nel64 A T T O
nello fvilupparfi della ragione. Il modo poi
di esprimerli benchè rozzamente, l'ho imparato dal mio Signore.

Vols. Oh nobile simplicità, quanto rendi più amabile la virtù!

Das. Se non avete altro a dirmi, io devo andar
altrove.

Vols. Ricevi in questo abbraccio tutto il mio cuore. (s' abbracciano.)
Das. Addio.

SCE-

#### SCENA QUARTA:

## VOLSAN, LANCOURT.

Lancourt deve avere al piede una catena, che lo costringa a non allontanarsi molto.

Vols. Ran Dio! Di qual mezzo ti fei servito per convincermi sempre più chá
tutti gli uomini non sono eguzimente crudeli! (esce Lancoutt, al suono delle catene, sivolge Volsan, ed esclama). Che vedo io mai!
La sua sorte è decisa. Inselice! Giulia sventurata! mie perdute speranze!

LANC. Volfan ho ottenuto da Sidnei (e non è poco, la grazia di rivederti; e vengo per l'ultima volta forse a parlarti.

Vols. Che dite mai!

Vols. Cite die mar?

LANG. Vano farebbe il lusingarsi. Questa pesante catena che mi cinge il piede, etraggo meco a gran forza è un indizio non dubbio della forte funesta a cui vado incontro. Sì, Volfan, di me è deciso; e tu solo potresti serbarmi la vita. So benissmo ciò che potretti rispondermi; eppure mi sido tanto di tua virtà ch'oso implorare il tuo ajuto.

Vols. S'io volem prendere norma dal vontro cuore, potrei aggiungere io pure affizione all'
affiitto; ma ficcome non la prendo che da
me ftesso, vi so coraggio anzi a parlare, e
vi prometto di non risparmiare me stesso,
onde soccorrervi, per rendervi anche persuatom. 1.

fo, che di mia virtù non fidaste indarno.

LANC. IQ fo quanto tu fii caro al Generale , e meco lo fanno pure tutti gli Ufficiali che lo circondano, per non dir tutto il campo. Tu potresti . . . .

VOLS. Se le mie preghiere valessero, ione ho sparse tante per voi, che dovreste non solamente esser fuot di periglio; ma godere appieno di vostra libertà.

LANC. So quanto poco vagliano le preghiere in favor d'un nemico, nè questo da te iochiedo; ma soltanto di procurarmi una fuga . Ho danari quanti bastano per corrompere i miei custodi, io te ne darò a sufficienza per noleggiarmi un picciolo Legno su cui velocemente sottrarmi; tu con mia Nipote e col Padre, se il brami, sarai su quello, e ritorneremo uniti alla Patria.

Vols. Se il vostro progetto non d'altronde deriva che dall'amor della vita; risponderò, che tutt'altro mezzo si cerchi per salvarvi , anche colla metà del mio sangue; ma non con un tradimento; ma se mai dal barbaro piacer venisse di farmi perdere anche l'onore, dopo avermi tolta la sposa, ed il Padre-che per prodigio mi fu conservato, piuttosto che dirvi perfido, Tiranno, ed empio ( con foco ) vi dirò che sperate invano d'ingannarmi, e fedurmi.

LANC. Non sò che mi dire. La passata mia condotta ti fa parer ragionevoli i tuoi fospetti, ed il presente mio stato me ne sa diffimulare l'ingiuria. T'accerto però che il folo

QUINTO: 67

desiderio di suggire una morte ignominiosa e s'io sossi creduto aggiungeres, anche la brama di ripastre in appirello a que mali, de quali tu credi esserte la la tagione, mi stimola a riccorrete a te; siccome quello che unicamente può i ajtarmi. In quanto poi al timore di un tradimento, e di perdere l'onore, rispondo sche il procacciarmi la suga non è ne l'uno, ne l'altro. Non tradimento, perchè essendo tu l'osseso, segmente perdonardomi, perdono i miei Giudici ogni diritto di capitale sentenza: non il tuo onore, mentre ricevendo tu ingiuria ...

Vols. Come ricevendo lo ingiuria? è forse per voi un offesa il beneficarvi? ci può esser colpa più turpe dell'ingratitudine? E non diverrei reo di si vergognoso dellitto; se io tradissa quella fede ch'ha in me il igeneroso sid-

nei ?

LANG. Il procurare la fliga di persona a cui nesfun legame ti stringe, potrebbe è vero farti traditore ed ingrato: ma non già se soni mo d'amiciaia congiunti o di sangue. Veggo bene che il susingarmi che tu mi voglia esfere amico sarebbe sollia. Dunque a te m' uniscano più sacri nodi, e potrò allora sperare, che tu mi divenga amico.

Vols. Ora sono perduto ( tra se. )

LANC. Giulia . . . .

Vols. V intendo. Ho già fagrificato al dovere di figlio i più teneri affetti per lei; mi fono poi fentito lacerar il cuore al proferir del fuo giuramento; ed ho facrificato allora al mio amor proprio per salvare chi mi uccideva. Divertà in questo punto il mio cuore vittima della più giusta, della più tenera
gratitudine. Giulia, se tu potessi ora intendere le mie parole, so bene che invece di
farmene un delitto, vorresti in questo conoscere quell'emula virtù a cui mi provocasti.
Se non avete altri mezzi a propormi per
vostra falvezza che il procurarvi la suga;
Ristuto, scattilio in pace giovane virtuosa 1)
sì, ricuso vostra sinpote, non che il sangue
e la vita, chi o darei bene e l' uno e l'altra per ottenersa, ma non mai il mio decoro.

LANC. T' intendo indegno; il timore che non fieno veraci le mie parole, ti fa ostentare una
virtù che non hai, nè che mai avesti; sappi per tuo rossore però ch' io conosco i dubbj tuoi, che non mi degno di sgombrarteli
dal cuore; ma per sarti morir disperato ti
dirò solo, che non ho teco parlato giammai
con tanta sincerità. Và, ssepnerei ora la vita, se a te la dovessi, saziati nel mio sangue se deve spargeri; ch'io ti giuro l'odio
si più costante ed eterno. ( Parsec. ).

## SCENA QUINTA.

## VOLSAN, POI SEINVAL,

Wols. P Iombino ful mio capo tutti i fulmini del cielo, anzi ch'effere ingrato. Non curo il di lui odio, abborrisco il suo amore. Ah Giulia tu sei quella che rende men forte la mia virtù ; e che mi fa sentire tutto l'orrore dell' avverso mio fato. Oh il più ( verso suo Padre ch'entra in Scena ) tenero il più amoroso fra i Padri voi mi vedete in una situazione ... Ah perchè mi si vieta il morire? ( s' abbandona fopra fuo Padre ).

SEIN. ( Lo abbraccia ) Ch'hai tu il mio caro fi. gliuolo, qual nuova fventura ci minaccia?

Vols. lo folo, o Padre, io folo fono ora lo fcopo dell'ira de Numi . Ecco la fola confolazione che mi resta; che voi non siate a parte de' miei guai, io amo, io soccombo sotto il peso d'una passione, che sono costretto per altrui crudeltà ad estinguere.

SEIN. Mancava appunto quest'ultimo tratto della fortuna ad opprimerti. Ofi ancora di ferbare un cor sensibile? d'amare ? Sai tu ch'è una grazia per gl'infelici il lasciarli esistere? Caro il mio figliuolo s' io non aveffi amato, avrei ora il dolore di soffrire in un altro me stesso tanti affanni, quanti sono quelli che ti crucciano, anzi di sentirli mille volte più fieri? Poco mi rimane di vita, ed io ti lascio forse una lunga carriera di guai. Qual sunesto dono c'ho fatto, nel darti la vita? Credimi è il tuo amico che ti parla, che c'abbraccia; distruggi in te un sentimento che non può condurti ch'a perderti. Lancourt non ti perdonerà mai la tua miseria. Acco-stumiamoci ad essere sufficienti a noi stessi; è vieni a trarre dal mio seno quelle consolazioni che ci niega il restante del mondo; trattone l'adorabile Sidnei, ch'ha postoil colmo alla sue beneficenze. Non veder più Giulia: Vuoi forse continuar ad amarla?

Vols. S'io'l voglio? giudicatelo dallo stato in cui mi vedere. Voi solo mi trattenere in vita ... v'è necessario il mio appoggio ( con trasporto ).

Sun. Oh Dio, Figlio, il peso della miserabile mis esistenza non ti graverà a lungo; pensa folamente a te stesso. Poiche Giulia ti è cara; non seguire il mio esempio; io ho reso tua madre inselice, benche senza colpa. On è pure la crudel cosa il veder piovere le lagrime di colei che s'ama. Adorai tua madre, lo stesso amore ci univa. I'ho veduta patire, e disfarsi di dolore sotto degli occhi miei. Quale spettacolo! Risparmiari sistatti tormenti; non togliere a Giulia quella sortuna che l'aspetta. . Oh quanto più voloniteri soffrici i miei mali, le mie disaven-

Vols. Si caro Padre feguirò il voltro configlio.

La natura ha posta la maggior nostra conso-

ture, fe fosti io folo fventurato.

Q U I N T O. 72
lazione nel feno degli autori de noftri giorni. Oh Cielo quanto è meno spaventosa la
morte allor quando essi ci chiudono le pupille. Sì ve lo replico non vedrò più Giulia . . . (Sidnei conducendo Giulia a mano
ode l'ultime parole di Volsan.)

# SCENA SESTA.,

# Sidnei, Giulia, e Derti.

StD. P Erchè non si vuol veder Giulia? Che v'
ha ella satto, è sorse sua colpa un azione virtuosa? Eccola, miratela, poi scordatèvi
di Lei se vi dà il cuore. Vossan, che
vuol dire siò? e che significa quell'aria più
furiosa che melanconica? s' è sorse segreti per l'amicizia?

Vols. Sidnei, (tenero) l'eccesso del mio amore, la speranza perduta di maj ottenersa, sono le triste cagioni di mia disperazione (con

trasporto ) .

Sers. Sig. Il configlio di non più vederla è mio, e giacchè tanto oggi per noi fascfte, le voftre grazie fi compiano col lasciatci partire. Voi amate mio figlio, lo stefio amore vi spinga a serbarmelo con separario da Giulia.

SIDN. E Giulia tace ?

Giut. Ah Signore, chiunque provaffe l'affanno che mi îtringe il cuore non troverebbe parole, o rimarebbono foffocare ful labbro. Egli non ha di che lagnarii di me, fe pure non fi lagna di mia virtù, di quella virtù che che mi condurrà ben pretto al fepolero. Se gli regge il cuore m'abbandoni; e ful momomento di perdere un Zio, e perderlo in qual maniera! mi lafci fola in paefe firaniero ( foffritelo in pace Signore) dove non y ha chi mi conofca, dove .... Oh Dio ....

Sid. Non più Giulia, consolatevi, në vi turbi ciò ch' io sono per dire. Seinval, Volsan rispettabili s'enturati, sì partirete prima dell' Alba; quel' Vascello che là vedeste, stà per salpare, ed è per voi destinato. Domani un ordine supremo mi chiama ad altra parte; nè io vi voglio qui lasciare, nè posso conduvi meco. Se Lancourt, a cui in vostra presenza vò dare l' ultimo assalia, si piega, anderete uniti ad essere nella vostra patria felici; ma se a suo danno s'otina. . . Ma non sarà. Ambert? ( Ambert esce dal padigione di Volsan). A me Lancourt. (parte.)

Ship. Buon vecchio, io voglio il vostro amore, e che tutti di me vi ricordiate per amarmi, non per ringraziarmi. Voi potete essere il più superbi. C'è più merito a ricevere un benefizio che a dispensarlo. La vanità, e la nobile stima di se stessione aver parte nella generosità, laddove un cuore riconoscente, cede ogni dirito di superiorità: e'il facrifizio dell'orgoglio, ès enza contraddizione lo ssoro delle umane virtà.

### SCENA ULTIMA.

LANCOURT, AMBERT e DETTI.

LANC. Ccomi ad udire la mia fentenza.

SIDN. Vi sarà nota, ma prima uditemi, e sarà per l'ultima volta; ho voluto che Giulia, Volsa, e Seinval fossero presenti, perchè dopo ch'io avrò parlato, sopra di quel Vascello si spiegheran per essa amiglior vento le vele.

LANC. Come! Giulia pur anche? E' deciso il mio destino; ma (a Volsan) colui non goderà di mia morte. (a Giulia) rammenta il tuo giuramento.

Sio. Sì, Volsan v'ha offeso, ed è degno di castigo per aver osato, miserabile qual era; d'alzare lo sguardo sino a vostra Nipote .... Ma che? non ne ha portata la pena? non s'estinfe l'ira vostra quando scacciaste suo Padre, quando costringelte Volsan a serbargli i giorni coll' altrui pietà , lo faceste porre prigione, il faceste esigliare, il voleste uccidere? Quella cieca fortuna che tanto fopra di lui v'innalza, vi dà ella tanto diritto ? Non vi dovrebbe ella far tremare su la sua incostanza? non potrebbe ella far che Lancourt fosse Volsan, e Volsan Lancourt? Siete forse lontano da essere in uno stato del fuo peggiore, qual è quello di non efiftere? non è egli a portata d'arricchire quanto voi? In quel Vascello chiuse in picciola cassetta

3 fo-

sono tre mila Ghinee per Volsan, e in que sta carta ch'io gli offro, stà un contratto di Società da me stabilito per esso con uno de' nostri Inglesi che qui si stanno . ( Volfan ; Seinval, Giulia vogliono parlare. ) Ciascuno taccia. Volsan è nobile, Volsan ora è ricco; ecco tolto l'insuperabile ostacolo che si frapponeva. Bando una volta all'odio, affetto indegno dell'anima più plebea, e si tolga quel fatal giuramento che impedifce la più bella di tutte le unioni fra le due anime più fublimi.

LANC: La vostra virtu , che si può ammirare ma non imitare, m' avrebbe scosso; se Volsan non fosse reo presso me d'un nuovo delitto.

Sin ( mira Volfan ). SEIN. Che mai facesti?

Sin. Tu taci?

Gut. Oh Dio!

AMB. Come può offendersi un uomo a tal passo ridotto?

LANC. Il dirò io stesso. Mi ricusò il suo soccorso dal fervarmi con una fuga la vita.

SID. Se questo è per voi un delitto , egli è però tale che me lo rende più amabile. Che bella virtà . Che incomparabile , riconoscenza ! Lancourt non mirate agli effetti, ammiratene la cagione. Un virtuoso Indiano mosso da sola pietà salva la vita a Seinval . Giulia sacrifica il proprio cuore all'obbedienza. Volfan intercede per chi l'offese . Io non conosco nessuno, e un eccesso di sensibilità mi muove, m'anima, mi stimola a soccorrergli.

Q U I N T O: E il voftro cuore non fentirà riscaldarfi per emulare tanta virtu?

LANC. Lo replico Signore, le vostre parole m'incantano; ma se voi foste nel caso mio . . .

SID. Arresta quell' ultime parole sul labbro anima feroce; è vedi di che è capace un tiomo nel momento che vorresti perdergli il dovuto rispetto: Ecco, in questo foglio sta la tua sentenza. Sì il configlio t'ha condannato a morte, ed ogni tua cosa al fisco.

Gnut. Pietà . Vols. Signore.

SID. Acchetatevi . Mira , indegno , io lo lacero , e ti restituisco ogni cosa . Parti in questo momento, e toglimi dinanzi un oggetto che fa orrore alla natura ed al Cielo. Avrei potuto efigere la condizione che Giulia fosse di Volsan; ma no. I miei benefizi, le mie grazie non voglio che fieno compre; nè che il tuo consenso sia timore di morte. Sei salvo sei ricco. Vanne.

LANC. Ah no Signore perdono; Ne sono indegno, il sò, il confesso; ma più tosto che il vostro sdegno; togliètevi quella vita che generosamente mi donaste. Venite ch' io v'abbracci tutti, per pietă perdonatemi . Tu farai il mio Nipote , il mio erede (a Volsan) Voi farete mio Padre. ( dopo aver dette ciò ricade ai piedi di Sidnei. )

SID. Sono vostro amico . ( abbraccia Lancourt ; poi Volsan, e Seinval, ) Addio, ricordatevi di me. ( parte. )

Vols. O cuore celeste tu ti togli alle nostre ado-

76 A T T O
razioni, e ci privi del piacere di gettarci a'
tuoi piedi per idolatrarti qual modello de'
Benefattori. Va, i nostri cuori dovunque ti
feguiranno.

Fine della Tragedia.

# CAROLINA E MEXICOW TRAGEDIA

A SUA ECCELLENZA
I L NOBIL UOMO

MARIN ZORZI PRIMO

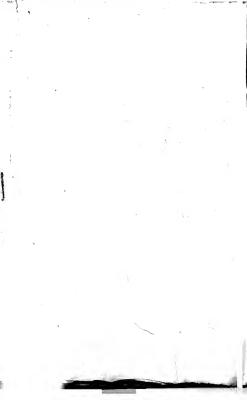

# ECCELLENZA.

Since the second control of the cont

Essuno ebbe giammat tanta ragione di consacrare altrus qual si sosse o poesica od orasoria Composizione,

quanta ne bo io Eccellentissimo Signore d'inti-F 2 tola-

tolare a Voi questa mia Tragedia ; che per vostro comando vedeste nascere, e che il fonte m'additafte da eui poteasi derivare , e che di tratto in tratto, mentre stava nascendo, con opportuni configli , con saggie riflessioni , con addattati suggerimenti cercavate di trarmi da qualche difficile passo, o d'additarmi quel retto cammino, che sfugge ben di sovente dall' occbio appannato dal non mai conoscinto amor proprio. Sia dunque vostra; ne vi cadesse mai in penfiero che un tributo questo fosse a quella protezione di cui mi onorate, e je ofassi dirlo, a quella tenera amicizia , onde vi degnaste a me di stringervi; perciocchè egli è un atto libero d'un' anima sensibile , ch' ogni sua delizia ritrova nell'amarvi e nello stimarvi : TropTroppo vi Jono caro, perch' io abbia a semere che non riceviase corsesemente non dirò an leggiero dono, ma una restituzione di ciò ch'è vostro: e ne avrò un contrasegno nel permettermi ch' io possa aver l'enore di dirmi mai sempre

Tam occurrent of the second of

The major is a state of the second of a second of a second of the second

Umilifs. Dev. Offeq. Servitore Andrea Willi.

# INTERLOCUTORI.

ADOLFO RE DI SVEZIA.

M E X I C O VV.
C A R O L I N A.
P R I S L O VV.
K I R E.
N A N Z I K.
U N U F F I Z I A L E.

La Scena è nella Svezia poche leghe lontano da Torna in vicinanza del Fiume dello stesso nome.

Rappresenta un accampamento con molte tende, e due Padiglioni: il più vicino praticabile, l'altro in qualche distanza ad uso di Prigione. Yedura del siume nel sondo, e dimonti nevosi ed alpestri.

# ATTO PRIMO

# SCENA PRIMA.

#### KIRK, NANZIK.

Kir. On abbiam vinto ancor; fe a la vittoria
Al mio fdegno si toglie ed al castigo
Il traditore Orviz. Che mai varrebbe
Queste timide lepri aver disperte,
Cui solo è legge il naturale orgoglio
Di non volerne alcuna; e ciecamente
Seguono quel che di speranze insane
Più le riempie; se mai giunga in salvo
Il loro condottier? Nanzik to temo
Che quel conteso alloro, onde la fronte
Cinger credemmo se lo porti il vento.
NANZ. Ciò non sarà, credilo pur. Tè noto

NANZ. Ciò non farà, credilo pur. T'è noto
Di Prislow che il fegue, e di que pochi
Scelti da lui fidi foldati e prodi
il coraggio e il valor. Gli avrà raggiunti,
Gli avrà vinti oramai: facile il varco
Lor non s'apre a la fuga; al defiro lato
Quelli nevoli orridi monti il passo
Chiudono ad essi, ed a le spalle il fiume
Col suo eorfo ineguale, e co' spumosi
Suoi balzi a le sdruscite navicelle
Impediscono il sacile tragitto.
Ma se stigiste anor, forse non sora
Degna di te, di noi, del glorioso
Sveco nome l'impresa? a minor prezzo

S'è mai compra la gloria, e minor fangue Si fpaife mai? Eh lafcia pur ch'errando Sen vada Orvitz per quefte orride felve Cercandofi un afilo; e co le fiere Gli ultimi di d'un efiftenza vile Giunga a compir; la mifera cervice Non oferà d'alzar, che curva al fuolo Il roffor la terrà d'aver tradito

Il rollor la terrà d'aver tradito Inutilmente il suo Sovran, se stello. KIR. Mal t'apponi Nanzik: un traditore Rossor non sente, e gli rimane assai Se gli resta a sperar, nè la speranza L'abbandona giammai finche respira. Questa plebe conosci: il van desio D'eguaglianza la guida, e a cangiar stato La stimola miseria al loro sianco Indivisa compagna. E chi può mai Viver tranquillo e nel fuo regno in pace Se a temer s'abbia i due più neri affetti De l'uman cor ambizione e sdegno, A cui dà forza, ed invincibil pefo Dura necessità! Credi tu forfe, Se in vita egli riman, che a la vendetta Non s'armi ancora, e che sopito in lui Sia il defio di regnar? che raccogliendo Questi dispersi avvanzi a cui la morte; O in guerra o in pace minacciofa pende Su l'umiliata fronte, ancor non torni Il suo fato a tentar? pur troppo, e fia Scelto da lui quel fortunato istante, Che l'armi nostre a guerreggiar intese Col Mosco audace, o col Danese incolso O col fiero Aleman possano a pena,

O tar-

O tardi almeno al gran torrente opporfi.

NANZ. Così sece pur ora, e se men presto
Era il Re nostro a chieder triegua, e teco
I più sorti ad inviar, sorso il ribelle
Sarebbe entro Stokolm.

KIR. Effer potea

Dubbia l'impresa ancor, quindi al Sovrano Configliai di feguirei, onde soccorso Porgerci a tempo: e se fortuna arrise Al valor nostro, e si vedemmo tosto Volger le spalle, il vil timor la spinse D'aver incontro il lor Monarca iscesso. E l'esercito intero: e invan s'oppose Con disperato ardir, co le minaccio Per trattenersi il condottier ribelle, Lo sceletato Orvitz.

NANZ. Signor , perdona

Se troppo io chiedo: Ei ti fu amico un tempo.

Kir. Lo fu pur troppo; ma non fu che un lampo
Il noftro amor; nel nafeer fuo cangioffi
In fiero sdegno, e nel momento ftesso
M'accest a la vendetta. Egli ha una figlia;
Io la vidi, mi piacque, ed in consorte
Glie la chiesi; ei niegolla; un tal ristuto
Fu cagion de lo sdegno. Amor sovente.

Spezza così de l'amithade i nodi.

#### SCENA SECONDA.

Ufficiale e Detti, poi Prislovy.

Uffic. S Ignor, giunto è Prislow, e se il concedi Teco parlar desia. ATTO

K<sub>IR</sub>, Digli che venga. ( 1 ) Solecito el ritorna: ah che fallita L'imprefa andò: fuggì l'indegno e feco La comun ficurezza.

NANZ. Io spero ancora.

Ecco Prislow.

Kir. Ah vieni amico, e dimmi

Ciò che t'avenne, e se a temer ci testa. PRIS. Non c'è luogo al timor : giace il ribelle Orvitz estinto, e nel suo sangue avvolto. Tutto in breve dirò. Sai ch'alla fuga Volte avea già le spalle, e il suo destriere Divorava il cammin: pochi il feguiro Men veloci fra fuoi, ma fempre al fianco Avea un garzon, che a l'appressarmi in esso Conobbi Mexicow ( ah mi perdona Amico sventurato )! Io pur con pochi Ricalcai l'orme sue. Giunti ove il fiume Ne la valle s'asconde a cui fan ala Codeste orride rupi , il guardo addietro Timido volge, e non veggendo intorno Alcun de fuoi, che nel fuggir fur presi Parte od uccifi, irrefoluto il passo Sul margine trattien. M'accosto: al petto Ei mi fcarica un' arma, e del rovente Piombo che vola ne l'orecchio sento Il mortal fischio, e inutilmente passa. Abbandona il destriero, e'l piede affretta Pel pendio de la sponda: un mio seguace Scarica l'arma anch'ello, e più felice Ch'egli nol fu, giunse a colpirlo appunto Colà, dove s'annodano i capelli.

Anda-

( 1 ) Parte l'ufficiale.

Andaro al fuolo le cervella sparte; E la fredda sua falma rottolando. Fra sterpi e sassi en correva a l'onde Ma la stessa sua veste a un tronco avvolta Trattenendola a tempo a noi pur volle Il trosco rifestar de la rea speglia.

NANZ. E Mexicow?
PRIS. Mexicow intanto

Cesse avea l'armi, e volontario il piede A le catene offerto: Io'l trassi meco, Ed ordinai che del ribelle estinto In prova di mia se sosse la spoglia Gelosamente custodita. Ella si serba Finchè tu d'essa a tuo piacer disponga

KIR. Appela a un laccio s'abbandoni in preda De rapaci avvoltoj. Vieni al mio seno Mio dolce amico e cittadin fedele. Ma la fausta novella al Re che avvanza Arechi intanto un messaggier . Tua cura Nanzik sia l'inviarlo. I rei seguaci Abbian del Duce lor la pena istessa; Che l'esempio talor freno è a'delitti . Ne la vicina tenda, e di pesanti Catene cinto il piè si serbi intanto L'indegno Mexicow, e reo di morte Chiunque farà che favellargli ardifca ( 1 ) Uopo è scoprir, se de ribelli estinto Sia l'atro seme, o se quest'aspre roccie N'afcondan altri ancor, che pullulando Queste campagne co la pallid ombra Tornino ad ingombrar . Prislow ah dimmi Co-

(1) Parte Nanzik.

# SE ATTO

Colui chi fu che il fortunato colpo Sì ben direffe? egli di premio è degno.

PRISL. Egis è, Signor, quel'ufficiale iftesso Che ad anunziarmi vennet ardito e franco, Benche in giovine età , un' alma forte Sprezza i perigli, e del suo sangue avaro Nol vidi mai; pugnò sempre al mio sianco Con destrezza e valor.

Kir. E ben , di Lui

Ragionerò col Re. Tu resta intanto, Parla con Mexicow, ogni arte adopra Per trarne il ver, usa minaecie e prieghi E lo lusinga aneor, chi to tol concedo.

#### SCENA TERZA.

PRISLOVY, FOI NANZIK, E MEXICOVY incarenato fra le Guardie.

PRIS. M Exicow infelice! il tuo destino

Mi fi otrore e piotà. Dove ti trasse
Di libertade il stero genio antico,
L'orgoglio, e l'ambizion! Tale non eri
Quando pria ti conobbi, e allor che stretti
Fustino in dolce amistà. Come potrei
D'un rigido dover servo fedele
Scancellarti dal corè come de l'alma
Ricercando le vie tratti dal petto
Quel nero arcano, ch' il mio sangue istesso
Darel per non trovar! Eccolo: oh Dio!
Par che dipinta abbia la morte in volto! (1)

( 1 ) Entra Mexicovo in menzo a Soldati preceduto de N anz.

Lasciami seco: il General l'impone. ( 1 ) NANZ. Pronto al cenno obbedisco, e te di lui Lafcio mallevador. (2)

PRIS. De' miei doveri So la legge qual sia. Vieni, t'appressa Mifero Mexicow, ah perchè mai Col bel nome d'amico oggi chiamarti Mi vieta il tuo delitto? Io dovea dunque Dopo il girar di poche lune in questo Misero stato ritrovarti, e tinto D'una macchia fi rea! come potesti Così in breve cangiarti? Io ravvisal Un' alma in te d'ogni virtude amica, Dolci costumi, fentimenti alteri, Al Re fido, a la patria, ed a te stesso: Or ribel ti riveggio, ed avvilito Così, che appena ofi fissar le luci In chi ti parla. Alza la fronte e mira, Mirami in volto, e nel color che in esso Pietà vi pinse, vedrai ben che sembro Io stesso il reo. Parla, ma senza velo Fa ch' io veggia il tuo cor: pensa ch' a fronte Ti stà l'amico, ah il dirò pur, la legge De l'amistà col mio dover confondo.

Mexic. Non del rimorfo il mio filenzio è figlio, Ma del roffor di comparirti avanti In sembianza di reo. Se tu sapessi Quanto io sia sventurato, i casi miei Entro il tuo petto desterian pietade E non orror; ne ad arroffir avresti Nel dirmi amico.

PRIS.

<sup>)</sup> a Nanzik. ( 2 ) Parte.

88

PRIS. Se pictà sol cerchi Sappi che nel mio sen tanta n' hai desta Ch'esser non può maggior . Parla, si cerchi Ogni via per salvarti, o il fallo almeno In parte di fcemar.

Max. Vano è il penfarlo.

Se nota fosse al crudo Kirk la vera Cagion ch'io fembro reo, pria che fcemarlo Renderebbe verace il mio delitto. Se ogni lieve pretesto ad un tiranno Basta talor per saziar la sete Ch' ha di stragi e di sangue, e che fra poi Ouando offeso fi creda, e ne la parte Più vivace del cor? credilo, invano De casi miei la dolorosa storia, Che al rammentar tutto d'orror mi gela Verserei nel tuo fen. Lascia ch'io vada Ve' m' attende il destin, sento che l'alma Di riposo abbisogna, e cerca in parte Solitaria remota in se volgendo Tutti i pensieri suoi la già perduta Tranquillità trovar; che invano attende Fuori di fe, perchè mostrarsi altrui Qual fu, qual si mantenne, e qual l'adombri, Ma però suo malgrado orrida nebbia Questa le vieta spoglia fral ch'io sdegno.

PRIS. Il tuo dolor, l'affanno onde se oppresso Io faprei rispettar, se men geloso Fossi di tua salvezza . In questo stato, In cui non vedi che quel tetro orrore Ch' accompagna il tuo fato, invan presumi. Ch'abbia luogo ragion, e mal si puote Ciò che giova scoprire, o quel che nuoce.

#### PRIMO:

Se chiudi in petto alma innocente ancora. Amica di virtà, chiedi le lice Nascondersi a chi t'ama, e ten da prove Quando men lo dovrebbe! Ah no: tel chiedo Per te stesso, per me: le voci ascolta De l'amistà che tel comanda altera. Mex. Oh Dio! farlo dovrò? crudele amico A che mi sforzi mai! Soffrilo in pace Afflitto cor, se lacerar ti senti Per man de l'amistà. Volea l'arcano Chiuder mai sempre in sen; ma al tuobel nume Sacrifico una vittima, che versa Già da sei lune l'innocente sangue. Odimi, e t'avvedrai che inutilmente Mi costringi a parlar . Erano ordite Già per mano d'Orvitz quell'empie fila. De la congiura, ch' ora giaccion tronche Per voltra man: quando a fua figlia il guardo Volsi la prima volta; ella mi piacque, E per esferie appresso ogni arte in opra Posi, onde farmi il genitore amico; Nè il funesto desio parve che indarno Allor sen gisse. Egli d'amarmi finse Per trarmi a suoi disegni, ed io con veri Teneri sensi d'amistade ad esso Tutto m'abbandonai. Di poche lune Solo il corso bastò perchè d'entrambi Le più pure accendesse e più vivaci Sue fiamme amor nel seno. Ei se ne avvide, E fomentolle ad arte. Al varco alfine Io giunfi ù m'attendea: chiedo in isposa Carolina fua figlia; ed egli ascolta Lieto, e col rifo menzogner ful labbro

I vo-

ATTO

I voti miei, ma non risponde, e solo: Non è ancor tempo, egli mi dice, e invola La figlia sgli occhi miei. M' agito, fremo, M' aggiro disperato, a lui ne chiedo, Nulla risponde, ed a soffirilo in pace Per poco mi consiglia. Ah vedi, amico, Qual nero abisso d' artifici pieno

E'il cuore uman fe a l'impietade inclina! Pris. Vero è pur troppo, e luttuoli esempi Si veggon tutto di.

Max. Più fiera intanto

Per la fuz lontananza ardeami in feno D'amor la fiamma; e non potea celarsi A fe mi chiama Orvitz, e vuol ch' io giuri Silenzio e fede, e m'esibifce poi La figlia sua di felonia col prezzo'. Inorridir mi fento, e'l freddo gelo, Che per le vene mi scorrea non cesse Che per dar luogo al più feroce fdegno'. Ei non fi turba, e di risposta in vece Volge le spalle, ed un'istante appresso Colla figlia ritorna, e il ginramento Rammentandomi poi seco mi lascia. Che ti dirò? le tenerezze, il pianto, Le preghiere, i fospiri, i dolci modi Ond'ella usò per ricercar le vie Tutte del cor, furo quel dolce incanto Che mi fedusse, e mi strappò dal labbro Quel si fatal, ch'a mio roffore eterno Sempre verrà che mi fi legga in fronte.

PRIS. Dunque del padre è Carolina ancora Complice rea?

Max. No: fu delufa anch' effa

Da l'indegne arti fue . PRIS. Che mai non puote

In giovinetto petro amor tiranno! Ella è dunque tua sposa.

Max. Ah no; promife,

Ch'ella farebbe mia, qualor l'impresa, Già vicina a scoppiar, fosse compiuta. Presi l'armi, egli è ver, ma non pugnai; E se suggendo volontario offersi A le catene il piè, non fu viltade Che a ciò far mi spingesse. Orror, rispetto, Vergogna, confusion, rimorfo, tutto Mi forprese in quel punto, e mi trovai Grave la mano e il piè di questi lacci Pria ch'io'l fapeffi ancor . Non è di piante Degna più che d'orror la storia mia?

PRIS. Sì ti compiango, ma giovar potrebbe L'averla a me svelata.

Mex. In van lo fperi;

Io'l diffi, e'l dico ancor. Kirk richiese Carolina in consorte, ed un rifiuto N'ebbe in risposta. Vendicar vorrebbe In me un rival non un ribelle.

PRIS. E' vero

Kirk è crudel, ma di ragion le voci Non può non afcoltar.

Max. Vana lufinga,

Che troppo fiocca è di ragion la voce, Onde farfi fentir tra'l mormorio De le passioni più feroci. PRIS. Alfine

Il tentarlo che nuoce? In quella tenda

Sarà la tua prigion. Guardie. (1) Per poco Il tuo dolor fofpendi. In questo amplesso De l'amicizia mia, di mia pietade Prendi frattanto il più soave pegno. Max. Tu se il solo consorto in tanti affanni

Fine dell' Atto Primo

AT-

( 1 ) Venzono subito.

# ATTOSECONDO

#### SCENA PRIMA.

#### NANZIK, PRISLOVY.

NAME: PErché si mesto amico? Il giorno è queste Che de ribelli tua mercede avemmo Intera palma, e ch'al tuo merto sorse Dal Re ch'è già vicin degno s' appresta Premio dovuto, e tu sospiri intanto!

Pais. Vincemmo è ver, ma il naturale orgoglio Non m'acceca così, ch'io non ravvili Qual picciol parte i ov' abbia, e la vittoria Troppo costa al mio cor. Chi nutre in petto Sensi d'umanità con ciglio asciutto Veder non può de' Cittadini il sangue Correr a rivi ad imondar quel suolo, Che prodigo ci su de doni suoi Mercè dellos fudori. Ah troppo eccede Kirls ne la vendetta; egli consonde Chi peccò insidioso, e chi seguillo Troppo semplice, o solle, o chi su tratto Per sorpresa e per arte.

NANZ. E' reo del pari l'anni di di E questo e quel, se d'impugnare ardisce Contre il suo Re l'acciar.

PRIS. Si, lo confesso

Merta castigo ognun; ma fra castighi Il suo grado pur v'. ha; ma d'uopo èsempre Ascoltar la ragion: questa savella Sempre a savor d'un'innocente oppresso Tom. 1. G. Che

Che sembra reo, che a suo dispetto il brand Fu costretto a impugnar; ma che nel sangu-Mai l'imbratò de Cittadini suoi .

NANZ. Sia tutto ver i ma che perciò? dovremo Affliggersi per essi? Io non tel niego Sento io stello pietà; ma la pietade Co la ragion, col mio dover misuro : . :

PRIS. Ma non già co l'amor. Se tu fra quelti Un folo amico aveffi, e ful fuo crine Pender vedeffi quella scure infame Che tel deve rapir, forse più fordo. A le voci faresti, onde favella La ragione e il dover : . .

NANZ. Parli tu forfe

Di Mexicow? E' il suo destin deciso: Egli a canto d' Orvitz a un tronco appeso Effer dee preda de rapaci augelli. .

PRIS. Pur troppo il fo , nè in fua difesa io posso Dar che sterile pianto. Invan per lui M' adoprai presso Kirk, e invan la storia Narrai de cafi fuoi nuovo motivo Accrebbi invece a l'ira fua Credei L'uomo in esso trovar; trovai l'amante .

NANZ. E' virur ignota al General le offefe Di perdonar.

PRIS. Ed in che mai fu offeso

Da Mexicow? A Carolina il guardo Allor ch'ei volfe il fuo rifiuto avea Ricevuto dal padre, ed ei nol seppe Che dopo qualche di. Forse conteso Era ad ogni mortal, poiche negata A lui fu la fua destra, a le sue nozze D'aspirar? Credi, che sovente ingiusti

SECONDO:

Il proprio amor ci fa . Sdegna il fuperbo Ch'altri possiega ciò ch'a lui si vieta. NANZ. E pur di fellonia, mel credi, fembra

Reo Mexicow, e di castigo degno.

PRISE. E fi castighi pur, ma fia la pena Al delitto conforme. Entri in fe stello Kirk per poco, e col fuo cor mifuri, Il cor d'altrui : vegga qual dolce incanto Sia per un'alma giovanil due luci Di vezzosa donzella allor che amore Ne regge i moti, è men severo fia Nel punire un'amante.

NANZ. Amor, se è guida

Ad un delitto, meritar ben puote . I. LEGE Pietà, ma non perdono. m Jano XXX

PRISE. Ed io nol chiedo

To bramo fol, che la fua vita ei ferbi NANZ, Vano è omai lo sperarlo; il cenno è uscito Ed eseguir si vuol, pria che tramonti Il fole in questo di .

PRIL. Forfe rimane

Di questo giorno assai. L'ultimo sforzo Qual esser debba io sò.

## SCENA SECONDA.

Ufficiale e Detti, poi Carolina.

UFFIC. C Ignor , richiede

Del General una donzella illustre Che mi tace il suo nome, e che scoprirsi Brama a lui fol.

PRISL. Chi fara mai ?

NANZ

NANZ. Non lice

L'accostarsi ad alcun, se non palesa

Il fuo nome, e a che venga. PRISL. Inutil cura,

Che non giova, anzi nuoce, ed è sovente. Per altri un fonte d'un guadagno ingfulto

Dimmi, qual ti raffembra?

UFFIC. Ambe le luci 5 20 / Gravi ha di pianto, e del pallore ad onta Che le guancie le pinge, in lei si scopre Non volgare beltà. Del quarto lustro Tocca appena il confin . Nera ha la veste , E ogni altro velo al fuo dolor conforme.

PRISL. Fosse mai Carolina? A me la guida: ( 1 ) NANZ. Qual motivo la fpinge? Ella ch' è figlia

De l'estinto ribelle, altro non puote-Che un oltraggio incontrar. Parmi che troppo

Di fe ftella fi fidi . PRIS. E non rammenti

I freschi esempj del poter d' Amore -1 In Mexicow! Ella il sa ben, nè teme. Lascia pur che sen venga. Anzi ti priego, Finchè seco ragiono altrove il piede Volger per poco. In libertà ci lascia

NANZ. Come più vuoi; ma farà tutto invano. (2) 

e to it of the sCE-( 1 ) Parte l'Ufficiale .

<sup>( 2 )</sup> Nanzik parte . Entra Carolina da parte opposta.

#### SCENA TERZA.

#### PRISLOVY, CAROLINA.

PRISL. CARolina t'accosta. (1)
CAR. E donde mai

Ti fon nota, Signor? PRISL. Prislow io fono.

Non fentisti giammai suonar sul labbre Del tuo Sposo il mio nome?

CAR. Oh quante volte

Di te mi ragionò; quanto gl'increbbé Che non fossi al suo fianco in que momenti Sì fatali per lui. Se ancor lo stesso Sei, qual già sosti, ah dimmi dolce amico S'ei vive ancora, e qual destin lo astende.

PRISL. Sì ch'egli vive, ma da debil filo
Pende omai la fua vita. A che venisti
Miscra giovinetta in tai momenti
Inopportuni e tristi, o qual ti trasse
Vana lusinga!

CAR. A riveder lo Spofo,

A tentar di salvarlo, a morir seco, S'altro non posso sar.

PRISE. E d'onde speri

Tanto favor?

CAR. Nol fo; che il mio delore

L'affanno mio, dopo che il padre è estinto Mi guida a senno suo. Del Generale Recomi in traccia, ed al suo piè pretendo

(1) Fa cenno all' Ufficiale che parta, e fatto un inchino parte. ATTO

Trovar pietà, trovar perdono, o morte. PRIS. Sai qual sia il General?

CAR. Sì lo conosco.

E so che al padre mio me chiese invano Per fua conforte.

PRISL. Lo conosci, e speri? Non vedi il tuo periglio.

Tutto fià in Mexicow; egli fia falvo, Ed io d'altro non curo .

PRIS. E se in periglio Folle la gua virtu?

CAR. Che! empio a tal fegno Sarebbe Rirk? Oh Dio gelarmi io fento Il fangue in petto .... Ah nol farà.

PRISL. E fe il foffe ? . CAR. Ho Sveca alma nel petto a cui non manca Un necessario ardir . Fanciulla apprefi Ad nfar l'armi, a feguitar le fiere

Per quelli orridi boschi, e seppi al fianco Del Padre mio d'un fier cignal talora Paffar il cor. PRISL. La tua costanza ammiro,

E l'infolito ardir ; pur ti configlia Prima d'usarne. Che potrebbe forse Qualche resto d'amor destargli in seno Scintilla di pietade. Ei giunge appunto, Seco ti lascio, e 'l mio configlio adopra.

#### SCENA QUARTA.

#### CAROLINA, POI KIRK.

CAR. He fiadi me, se il mio pregar non giunge Sino a quel fiero cor! tutto ravviso Del mio stato i orror. Numi pietosi A lui dinanzi il labbro mio reggete, Signor....

Kirk Chi fei . . . Come! ribelle ardifci Presentarti al mio sguardo, e non paventi , E non sai che inocente esser non puote D' un ribelle la siglia!

CAR. Il foi ma yenni

Volontaria al tuo piè, da te cercando Morte o pietà. Se de le leggi affetti Tutto il rigor, puoi condannarmi, e al Padre Unir la figlia; e se pietade ascolti Potrai darmi conforto. Altro le leggi Non son che l'opra nostra, e ben sovente Col manto di politica coperte Scopresi in esse le sanguigne tracce Di crudeltà della barbarie ancora. Vien dal ciel la pietà, quella favella Sempre a favor d'un' innocente oppresso Ch' umil l'implora. In me, Signor, ravvisi Un'illustre Donzella orfana e fola Che in un di tutto perde, e che vicina Si vede omai con minacciolo aspetto La più tetra miseria, Il Padre, oh Dio! Giace insepolto, ed un egual destino Forse attende lo sposo, e a me non resta,

Se mi vien tolto, che l'andar errando
Se mi vien tolto, che l'andar errando
Per queste selve solitarie e etre
Co le siere traendo un'assannosa
Disprezzata essistenza; e se pietoso
Il mio sposo mi rendi, andremo in parte
Onde di noi più favellar non s'oda.
Al rigor de le leggi, e a la pietade
Tutto ad un tratto servirai. Ti mova
La mia giovane età, questo ch'io verso
Più dal cor, che dagli occhi amaro pianto
Da sospiri interotto a' piedi tuoi. (1)

Kirk Sorgi infelice. Il tuo priegar mi giunge Inoperofo al cor. Ciò che mi chiedi Non è il darlo in mia man. Cuftode i ofono Non fignor de la legge. Ogni altro fallo Forz clemenza il perdonar, ma fora Fellonia in queflo punto, e non pietade.

CAR. E pur non è, qual lo rassembra, reo Lo Sposo mio. Sappi . . .

La seduttrice : che non volse l'armi

Dirmi che amor vel traffe, e che ru fosti

Contro il fuo Re, che volontario offerse
A lacci il piè. Ma che perciò? di morte
E reo pur anche, e di pietade indegno.
CAR. Sì, ch'egli è degno di pietà, la colpa
E' tutta mia, poichè a sedurlo ogni opra
Seppi tentar benchè innocente; e tuttà
La pena esser dee mia. Se un reo si cerca,
Signor cangia d'oggetto, io quella sono.

Signor cangia d'oggetto, io quella sono. Me fol punisci: la mia vita io t'offro In cambio de la sua; se a la pietade Ser-

( 1 ) S'inginocchia .

Servir brami, e al rigor; questo si versi Tutto sopra di me, quella s'impieghi Tutta in prò de lo sposo. Io te ne priego Di quel valor, di quella gloria a nome Ch'oggi hai compra a mio costo, e che d' affanno Ognor mi fia la rimembranza amara.

KIRK ( 1 ) Si Carolina, al tuo dolor in parte Recar posso conforto. Il vago aspetto, La giovinezza tua, lo stato a cui Volle conducti il genitor, han d'uopo D'un fostegno, egli è ver, invan cercarlo Ch'al fianco d'uno sposo oggi potresti. Tutto da me otterrai.

CAR. Come!

KIRK M' ascolta.

Tutto non diffi ancor. Sai ch'a tuo Padre Io ti chiesi in consorte, e che un rifiuto N'ebbi in risposta: ora cercar non giova Se n'avessi tu colpa : In me di nuovo. T'efibifco uno sposo; e se una cieca Passion non ei seduce, offro in mercede Al tuo docile cor l'indegna vita Di Mexicow; in dolorofo efiglio Pur che compia i suoi dì. Servo in tal guisa A la pietà, e al dover.

CAR. Ah di piuttofto,

Ch'ambi ci brami estinti. Ei non potrebbe Viver senza di me; grave la vita Senza di lui mi fora , Oh Dio! ritrova Un partito miglior

KIRK Il solo è questo

Ch' offrirti posso, e se un miglior ci fosse

( 1 ) Dopo aver penfato un poco.

TO ATTO

Efibir nol vorrei. Rissanti, io vade:
La tua virtà, non l'amor tuo configlia.
Pochi ifanti ti lafcio, e allor che fecko
Ciò che phì brami avrai, ne la mia tenda
Qualunque fia la tua rifpolta attendo.
CAR. Concedi almen, che favellar io possa
Con Mexicow una fol volta.

Kirk Invano

Ora mel chiedi .... Il mio voler t'è noto; Pensa, risolvi, e il rivedrai, tel giuro.

## SCENA QUINTA.

#### CAROLINA, PRISLOVV.

CAR. M Ifera che farò? dovrò gli affetti
M Sacrificar con uno sposo al fianco
Che non amo, che aborro, ec che m'insulta
Col manto di pietà? Dovrò spietata
Di Mexicow facerar il petto
Co le mie mar, tutto-versare il sangue.
Oh Dio! che farò mai? (1) Tumi consiglia
Fedel amico, e la ragion mi ssombra,
Cheil ben non vede, escieglier teme il peggio.
Parst. Inosservato io m'attendea, che altrove
Volgesse Kirk il piè. Dimmi, che disse?

Che ottenesti da Lui? Perchè richiedi Il mio configio? Can. Egli mi vuol sua Sposa.

E folo ad un tal prezzo il viver giura Serbar di Mexicow.

PRISL. Tu che dicefti?

CAR.

( 1 ) Vedendo venir Prislovo:

CAR. Voléa parlar; ei m'impedi; concesse Solo pochi momenti a'dubbi miei. PRISL. Dunque, che pensi?

CAR. Oh Dio nol fo; configlio

de la la contrata de la contrata del la contrata de la contrata de

Chiedo da te. Fiero tumulto in feno.

Mille affetti mi dell'anno, e pavento
La battaglia ad un punto, e la vittoria.

Parse, Odimi Carolina; e fa che intanto

Torni la calma al sen. Pria ch'io favelli Sappi però, che schiettamente esponga Ciò che sento nel cor: nè configliarti Presumo a questo o a quel. Facile è troppo Il configliare altrui fuor del periglio. Tu adori Mexicow: o in lui ti piacque L'anima bella di virtude amica; O la giovane etade, e i dolci modi E'l ragionar soave ; od ami in lui Solo te stessa. Se t'accende il petto Desio d'onor, se a la virtù t'aggrada Render omaggio a' di miglior riferba L'amato Mexicow: e fe te fteffa Adori in lui, se di serbarti brami, Difendi il viver suo; che la speranza Sempre rimane, e fol da morte è tronca. Un oggetto di sdegno innanzi agli occhi Ti vedrai sempre; ma il piacer soave, Che sen vien da virtù, che sufficiente Sempre è a se stesso a temperar in parte Verrà i ribrezzi tuoi. Forse potrebbe Il destin , finch' ei vive , unirvi ancora. Se la costanza poi, quel nume fosse A cui facrificar fol ti piacesse; Pensa qual sia la vittima inselice

ATTO

104 Ch'ardere a lei presumi. E' la costanza Un nome vano, e d'ogni fenso vuoto. Quando manchi l'oggetto a cui fi volga. Nè credo già, che ad apannar la mente Il feroce desio giammai giungesse Di volger contro te la temeraria Mal configliata man . D'un tal delitto Colui si lordi, che rossor non sente D'esser peggior d'ogni più cruda belva. Sì, Carolina, il facrifizio è appunto Degno del tuo gran cor . Ma ti rammenta Ch'io dico il mio pensier, che non consiglio, Che l'amico parlò. Penía, e rifolvi.

CAR. Solo obbliafti, che per lui fon priva D'un Genitor, che sì m'amava, a cui Il men ch'io deggia è l'esistenza. Oh Dio! Troppo fresca è la piaga, e vivo sangue Scende tutt'ora ad allagarmi il feno.

PRISL. La colpa di chi fu ? se il Genitore . . . Vò rispettar il tuo dolor: si tronchi Il favellar di lui. Certo impedirlo Non potea Kirk ; e non può dirsi reo Chi ferve al fuo dover. Al tempo è d'uopo Affidarsi talora; egli distrugge

Ciò ch'è già fatto, e nuove cofe ordifce. CAR. Dunque fi vada al General; non deggio Amante, qual io fon, men generofa De l'amico mostrarmi.

PRISL. Oh di te stessa

Atto ben degno: io non sperava meno Dal tenero tuo cor . Sarai d'elempio A le Sveche donzelle, e in te vedranno Come si possa a la virrà, a l'amante

SECONDO.

Tutti talor facrificar gli affetti.

Che ne farò la vitta a no em preveggo

Che ne farò la vittima innocente vi de

Da questo stesso, ani troppo duro istante;

Io comincio a morir, m'accorgo adesso ani

Ch'altra cosa è Ramico, altra l'amante, an

Pure si vada assin.

PRISL. Giunge cgli stesso la mag al sidda 'e

CAR. Qual m'affale al mirarlo in ogni parte Improvviso tremor. Sostienmi, io manco. (1)

# SCENA SESTA.

## KIRK E DETTI.

PRISL. He fu? sdegna ella forse esser mia sposa?

Non già, Signor, l'ultimo ssorzo in essa,

Vedi d'una passion, di cui trionsa

Dopo fiero contrasto. Ecco rinviene. (2)

Senza temer esponi: hai tempo ancora.

Io non pretendo violentar gli affetti.

Fa ciò che vuoi; ma ti rammenta i patti.

PRISL. Ella fa ben ciò che virtù configlia.

CAR. Sì t'intendo ... crudel ... farò tua fpofa (4)

( 1 ) S' appoggia dolcemente.

(2°) Carolina rinvenuta si volge mesta ora a Prislovu ora a Kirk con atti di persona afsitta: sinalmente volgendosi a Kirk dice.

(3, ) Tace interrotta dal pianto coprendofigli occhi.
(4) Gli dà la mano; egli la firinge. Ella par-

te fubito pianzendo.

KIRK

NEX Ed io t'accetto.

Parst. Intenerir mi fento.

Kink Seguila, la confola; s fe lo chiede

Vegga pur Mexicow

Parst. Il cenno adempio.

Kink L'incauta fi deluda. A me non manca

Artificio o pretefto, onde il ribelle

S'abbig la pena al fuo fallir ben degna;

Fine dell' Atm fecondo !

# ATTO TERZO

#### SCENA PRIMA.

MEXICOW, e UFFICIALE.

UFFIC. C Et falvo Mexicow: ove t'aggrada D Puoi rivolgere il piè : Kirk ti dona E vita e libertà : La nuova aurora In queste tende riveder ti vieta; E priz che il fole il terzo giro compia Fuor del Regno ti vuoli che se ricub; Al cenno d'ubbidir, il punto stesso, Che fra lacci cadrai farà l'eftremo De giorni tuoi. Dunque a partir t'apprelta Ch' ogni lufinga intempeltiva fora. Mex. E come lufingarmi? a labbri tuoi Lo credo appena, ed è maggior l'evento D' ogni fperanza mis. Fra quefte tende Più non farò quando tramonti il fole. Bramerei fol di riveder l'amico, Il mio Prislow: al fuo bel cor la vita Devo e la libertà, ben mel figuro. Ove trovarlo? als me lo addita. UFFIC. Intefi

Ch'egli stesso venia. Per poco attendi In questo luogo, e a rintracciarlo affretto.

#### SCENA SECONDA

Mexicow . POI CAROLINA , & PRISLOW .

Mex. E Sarà ver? Dunque pietà discese
Ne l' instessibil Kirk! egli è pur quello
che in questo di di Cittadino sangue
Inondo il patrio stool; the debil schermo
Fu per tanti inselici o la cadente
O la tenera etade; il grado, il sessiono
Ora è meco si uman; che più d' ogni altro
Reo gli devo sembra? No non l'intendo.
Verra a sciorre l'amico i dubbi miei.
Eccolo. Oh Dio veggo, o di veder parmi...(1)
all Sir Ah Carolina (2)

CAR. Ah Mexicow (3)
PRISL. Oh quanto

E' dolce mai dopo fatal periglio --Quelto primo momento (4)

Maxic: Ah nel tuo volto

Leggo più che la gioja un tetro affanno. E quel pianto, che arrestafi sul ciglio E di dolor, non di piacer. Che l'aci Mesta e sospiri, e non-rivolgi i lumi? Dimmi amico che su, qual mi sovrasta Nuova sciagura? Io non la teno, e ssao

(1) Pedendo da lungi: va frettoloso verso la quinta, s'incontra ed abbraccia Carolina. (2) Con eccesso di gioja.

(3) S' appoggia a lui addelorata:

(4) Intanto Mexicovo, e Carolina si dividono, e Mexic. mirando con istupore Carolina dice. TERZO.

Ora che meco ho Carolina il fato A rendermi infelice.

PRISL. E pur compiuta

La carriera non hai, dove il destino T'incamminò; forse più acerbo il fine Ti sembrerà. Di tua costanza hai d'uopo Or, più che mai.

Mexic. Deh per pietà favella (1) Ch'io mi sento morir.

CAR, Sappi . . . tua Spola . . . Kirk .

MITK.

Maxic. Taci crudel , che intendo il resto. Non t'accuso però. Lo sò, che priva Del Genitor, d'ogni sostanza, hai d'uopo D'un fermo appoggio, e che trovar nol puoi In me, che son dal patrio suol shandito, Misero, fuggitivo: io non mi lagno Che di me stesso, e di mia sorte. Ah pera Quel primo istante in cui ti vidi, in cui Mi piacesti, io ti piacqui: eterno obblio Covra quel dì, che il lufinghier tuo pianto Mi sedusse innocente, e al doloroso Passo guidommi in cui mi veggio immerso D'odio oggetto, d'orrore, e di disprezzo Agli uomini, ed a numi, a te che sei, Che fosti sempre, e'l sarai pure ad onta De l'incostanza tua, di tua fierezza Il mio primo penfier. Addio: rimanti : Spiri seconda a tuoi desir fortuna, Mentre pallida fegue i paffi miei,

Per

109

( 1 ) A Carolina.

Tom. I.

110 ATTO

Per cenno tuo, disperazion e morte ( 1 y Prist. Fermati Mexicow. Oltraggi a torto La sua virtù: prima l'ascolta e poi

La condanna, se il credi.

CAR. Ah dimmi, ingrato,

Tu che vedetti fenza velo e fenza
Artifici il mio cor; quando fu mai
Che d'interesse vil la turpe imago
Vedessi in esso; il tuo bel nome impresso
Non ci su fempre; e non si legge ancora
Sì, ti perdo gli è ver; ma per talvarti
Me stella in me sacrissico, e non cerco
Un sostegao, un asso. In saprei teco
Lieta incontrar ogni sventura. Il vieta
Il rio tenore del destin d'entrambi.
Ch'io sia sposa di Kirk è il solo mezzo
Concessomi a salvarti, e a questo prezzo
Dono me stessa.

Mex. Un fulmine piuttofto

Tronchi il fil de miei giorni a gli occhi tuoi. Lafcia ch' io mora pur; che de la morte Più orribile è per me vederti in braccio D' un tiranno, d'un' empio. Al carcer mio Volontario io ritorno; il fiero genio Ch' ha di fraggir e di fangue egit foddisfi Su di me ancor, ch' andrà confuso e misto Il fangue mio, con quel verfato in pria De' citradini miei. Smanie gelose Queste non son; ma tolerar non posso Di vederti sua sposa. Al mio destino Lieto incontro m' andrei, se eterno sdegno Tu le giurassi, anzi che amore e sede.

( 1 ) Sempre dolce affannoso.

TERZO.

PRISL. Questo è il fatal momento in cui se stesso Vincer dovrà, con raro esempio, amore.

CAR. Non è più tempo, ebbe mia fede in pegno Se non ebbe l'amor; questo pur troppo Del mio dover, di mia virtude ad onta Sento che'a te conserverò.

Mex. Spietata

Che mi giova il tuo amor, s'è lieve a fegno Da' darsi vinto a la più debil prova! Vanne; vivi felice: ad un tal prezzo Io non compro la vita. Ora nojoso Mi sarebbe il ferbarla.

PRISL Ah tu non fai

Quanto costi al suo cor.

CAR. Crudele! è questa La mercè che mi rendi? Ingrato! dimmi Che potrei far di più? Tu she faresti Nel caso mio?

Mex. Scielgo morir .

Non varrebbe a falvarti; io seppi ancora
Far molto più, seppi morir vivendo
Col darmi ad un, che più di morte aborro.
Se nel tuo cor laude non merto, almeno
Non mi negar pietà. Quella virtude
Che tanto in me ti piacque, ora condanni !
Sì che se ingrato, anzi se crudo, e ingiusto.
Va pur: sa ciò che vuoi; se crudo, e ingiusto.
Va pur: sa ciò che vuoi; se generale a mia
Anzi cara l'avrò tra miei martiri
Perchè valse a falvarti. Al tuo pensiero
Sono oggetto di biasmo; ed io m'involo.
Per mai più rivederti a lumi tuoi. (1)
(1) Parte.
H2 SCE-

#### SCENA TERZA.

MEXICOW, e PRISLOW.

Max. O H Dio! così mi fugge?

Figlio d'amor. Non paventar, tra poco Forse la rivedrai. Dà luogo intanto . A la ragion; e'l degno ssorzo ammira De la sua tenerezza.

Mex. Io fon confuso,

Nè so che far. Gli ultimi accenti suoi Mi piombaron sul cor, si, che me stesso Più non ritrovo in me. Vile mi sembra L'accettar il suo dono, e crudeltade Il ricusarlo.

PRISL. Anzi follia; che ad esso

Il tuo ben c'è congionto. I dubbi tuoi Venga a feiorre una volta il modo infamé Con cui lafeiar devi la vita allora Ch'a tuo danno t'oftioi. E' d' alma forte Gir incontro al fuo fine, ove il richieda L'onor, la gloria: ma viltà follia Sarà mai fempre allor che morte è infame x. Non fo che dir t fono i configii tuoi.

Sarà mai fempre allor che morte è infam Mrx. Non fo che dir t fono i configli tuoi, Le tue ragioni atte a deftarmi in feno Turbamento maggior: ciò che convenga, A che deggia appigliarmi io non ravvifo In tanta confusion d'amor, d'affetti, Di doveri, di leggi. Io m'abbandono A l'amicizia tua; dove più credi Guidami a tuo piacer, purchè io rivegga

Lei

TERZO.

Lei ch'è cagion del mio mortale affanno Un altra volta almeno, altro non cerco. PRISL. A me ti fidà. A la mia tenda intanto; Vanne e m'attendi; io ci farò fra poco Con Carolina. Mex. Il cenno tuo m'è legge.

## SCENA QUARTA.

PRISLOVY, B NANZIK.

PRISL. Q Uanto è difficil mai trovar configlio Nel vortice crudel di mille affetti Che traggono à lor fenno un'alma oppressa Mi se pierà. Ma frettoloso move Nanzik a me, che sarà mai?

NANZ. Deh vieni, Vieni Prislow: un mormorio s'ascolea Tra queste Squadre, che sedare è d'uopo Pria che si cangi in turbine.

PRISC. Ma dimmi

D'onde venne e'l perchè?

NANZ. Non s'ode intorno,
Che rifuonar di Mexicow il nome.
O dispiace ch'ei viva, o serve ascoso
Seme di sedizion. Sembra rurbato
Lo stesso General, e a discoprirne
Li origine, e a fedarla ogni arte adopra,
Ogni Ufficiale invia. Vuol che di nuovo
S'arresti Mexicovy; e mentre io parlo
Forse s' eseguirà.

Prist. Seguimi, andiamo: Si fcopra il ver, Se d'un mortale a danni

TTO Si dichiara il destin non l'abbandona Finchè al fuol non lo vede oppresso e vinto

## SCENA QUINTA.

#### KIRK POI CAROLINA.

KIRK L'U opportuno il penfier . Lo sparso ad arte Mormorio fra foldati, onde al castigo Un rival non si tolga; omai deluso Ha gli Ufficiali ancora. Altro non resta Che farlo ancora prigionier, il mezzo Unico è questo, onde il mio amor far pago El dover mio. Dovrà soffrirlo in pace Carolina fors' anche: e troppo giusta L'apparente ragione, e lo scoprirla Facil non è. Ma Carolina appunto Affannosa sen vien: forse il mio cenno Eleguito già fu.

CAR. Signor mi ferba ( 1 )

La promessa tua fede, o manco anch'io; Kirk Che fu? di che favelli? e sì sdegnosi Perchè a me vogli i lumi ?

CAR. Invan t'infingi D'ignorarne il perchè. Chi fu che impole L'arrestar Mexicovy?

Kirk Io stesso è vero. Nè celarlo io volea, sol m'era ignoto

Ch'egli folle tra lacci... CAR. Il vidi io stessa, Crudel, pur troppo, e di sentir mi parve

Tutto ful cor di sue catene il peso.

( I ) Con sicurezza.

Così serbi la se ? forse è delitto Per te il ferbarla?

Kirk Tu m' oltraggi a torto,

Se il fai prima d'udir le mie discolpe. S' odono intorno mormorar le schiere, Fremere, minacciar, nè d'altri il nome S'ode suonar su labbri lor, che quello Di Mexicovy. Il dover mio richiede, Il ben del regno, il mio Sovran, ch' io tenti Fra popoli serbar, e fra le schiere Pace e quiete; e ch'io la ferbi a costo Del sangue altrui s'è uopo, ove non v'abbia Un partito miglior . Se de foldati Non d'altro fonte il mormorio deriva . Che dal perdono a Mexicovy concessos Facile mi farà, qualor si vegga Fra le catene, l'achetarli ancora. E allor potrò senza periglio e senza Tradir il mio dovere cautamente Riporlo in libertà; ma se nascoso Fosse fra lor qualche ribel, m'è forza Scoprirlo ad ogni costo, e sol potrebbe Saperlo Mexicovy. Alfin che nuoce Ch' oggi fia sciolto, o al ritornar del giorno l

CAR. Tu deludermi cerchi; affai palese M'è dal tuo ragionar. Trovar tu brami Un reo, non un delitto, e tal vorresti Che fosse Mexicovv. Invan pretendi Ch'egli un complice sveli , e allor che desti Di serbarlo la fe, che a te promisi La mia destra per prezzo, e che m'intesi Svellere il cor, nessona appor ti piacque Condizion o patto; e cerchi adesso Un

ATTO Un fediziofo in lui?

Kirk Vedi se ingiusta

212

Mi sei nel tuo pensier. Quando io richiest S'egli complici avesse; o alcun sotratto Co la fuga si fosse, e che risposto Mi fu ch' aleun non c'era, io creder vollà Senza cercar di più: che se il sospetto Divien real, non è già mia la colpa Se lo tento sgombrar, ma d'un dovere A cui sacrificar degg'io me stesso.

CAR. E' più facro dovere il ferbar fede. Kirk Ne mi vedrai mancar, se non s'opponga, E se il pubblico ben da me nol chieda.

E' la comun felicitade un nume A cui facrificar tutto è concesso.

CAR. Dunque non ti lagnar, s'anch' io pretendo Serbar i dritti miei, ch'a un'alma amante Non è il dover men facro; esser tua sposa Più non mi lice, anzi nol voglio.

KIRK Io fpero.

Che più faggia farai, che l'irritarmi Non ti parrà forse il miglior configlio.

CAR. Il tuo fdegno non curo, e non pavento Del tuo furor. Toglier mi puoi la vita: Ma non puoi far, ch' a mio dispetto, e ad onta De l'odio mio la barbara tua destra Di stringere io consenta. Or vado altrove Perchè aborro il tuo aspetto: usa atuo senno Del tuo furor, che il mio voler t'è noto. (1)

#### SCENA SESTA.

KIRK, POI PRISLOVV.

KIRK. R Olle; se credi, ch'un tivale io softra R Così caro al tuo cor. Sarai mia sposta; Sì lo sarai per tuo castigo; e sorse Prima del di novello. Ove non giovi L'arte, e l'inganno, usar ben saprò a tempo Le più sere minaccie. In cor di donna So che più de l'amor puote sovente Un pallido timor.

PRISL. Sciogli, Signore,

Di nuovo Mexicovo. Io già fedai Il tumulto volgar; nessuno ardisce Mover le labbra (empio, il tuo cor m'è noto)(1)

Kirk Sei folecito troppo. In fen potrebbe
Altrui destar fospetto una sì pronta
Difesa d'un ribelles e ripenfando
A ciò che oprasti in suo favor nel corso
Di poche ore, potria forse il sospetto
Del ver prender sembianza. (Egli sconvolge
Tutti i disegni miei ) ( a)

PRISL. Ch'altri il sospetti

Io nol cerco, e nol curo; e fol mi bafta
Ch' a me lo taccia il Generale. Ignoto
A lui non è che Mexicovo rifessio
E' di mia fede il più verace pegno
Chi su che l' arrestò, chi de ribelli
Il Duce estinse se non io?

KRK

<sup>( 1 )</sup> Tra fe. ( 2 ) Tra fe.

118 ATTO

Kirk Rammenta

Che t'era ignoto il prigionier; che forse Te ne dolse da poi.

PRISL. Dunque delitto

Sarà chiudere in petto alma capace Di pietà, d'amicizia. E' la pietade Il più certo fegnal che in fen refpiri Un cuore uman, ed è de Numi il dono Più prezioso l'amistà.

KIRK Sofpette

Esser possono entrambe, ove s'impieghi E questa e quella d'un ribelle indegno A piangerne il destin

PRISL. Maggior fospetto

Destar potrebbe d'empietà; chi ardisse Di seminar tumulti infra le schiere Per soddissar due passioni vili Vendetta e gelosia.

Kirk Chi fu l'ardito

Che tanto osò? ( fui discoperto ) ( I )

PRISE. Altrui

Accular non pretendo; e sol mi basta Farti accorto Signor, che non conviene Talor dar luogo ad un leggier sospetto; Se si tratti d'onor.

Krax Dunque vuoi falvo

L'amico ad ogni costo: e pur m'è noto Che chiude in petto d'un fellone il nome Che s'ostina a tacer....

PRISL. Forfe il faprai

Dal labbro stesso che destò il tumulto.

KER A te non lice ricercar qual fia

( I ) Tra fe.

L'accusatore o il reo; troppo sossessi Un temerario ardir: più di rispetto Esige il grado mio.

PRISL. Nè de la plebe

Un vil rifiuto io son; nè tu m'avanzi Che d'un sol passo; e sorse un di ... (3)

Kirk T'acheta E pon legge agli accenti. Un di potresti Pentirii forse, e lo faresti invano.

PRISL. Di rispetto io non manco, allor che tento (2)
Disender l'onor mio; questi è un tesoro
Compro col sangue, e col sudor: perduto
Una volta se sia, raro adiviene,
Ch'al prezzo stesso ricomprar se possa.

KIRK S' accosta il reo.

PRISL. Vado, Signor . . . .

Kirk T' arresta.

Vo che tu sia presente, e il modo impari
Che usar si vuol per trargli il verdal petto.

## SCENA SETTIMA.

Mexicovv, tra guardie incatenato, Nanzik

KIRK T'avvanza; non temer. Colpa è d'amore
Il tuo delitto, il sò; quinci pietade
Puoi facilmente in me trovar, che il petto
Arder mi fento del medefmo foco.
Già n'avasti le prove; io ti concedo
Di nuovo e vita e libertà, nè chiedo

<sup>( 1 )</sup> Sempre più ardito.

<sup>( 2 )</sup> Più umile .

ATTO

Altro in merce, se non degli empj il nome, Che ne la sedizion la maggior parte Ebbero de la colpa.

Max. Il cerchi invano Perch' io nol fo.

120

Kirk Ma tu m'afcondi indarno Quel ch'io già sò. Col'ubbidir potreftà Rifparmiarti l'efiglio; e fe ricufi Incontri morte.

Mex. La minaccia fora

Di terrore a colui, che de la vita
Foffe amante così, com'io l'aborro.

Crudel la fpofa mi rapifli, e credi
Ch'ió curi if viver mio? Ma no la vita
Non è più in tuo poters ella è mercede
D'un patto vil, che di roffor potrebbe

Coprir ciascun, ch' alma men rea nel seno Chiudesse de la tua. Quella sol puote Disporne, a cui la desti. Arrabbia e stemi Barbaro a tuo dispetto. A le lusinghe lo don do retta, e 'l tuo suror non temo

KIR. Fellon! dovrai temerlo.

Di por in uso il mio fedel configlio (1)

NANZ. Che intempessivo ardir! (2)

Kir. L'onta non sosso.

Che un ribel remerario ofi infultarmi.
Mi fi tolga dinanzi, e in riva al Torna
Si tragga; e in mezzo a traditor s' uccida. (3)
Mex. Fermate olà! De la crudel fentenza
M'

( 1 ) Tra fe:

<sup>( 2 )</sup> Tra fe.

<sup>( 3 )</sup> Le guardie s'accostane?

M' appello al Re, ch' e' folo a lui concesso Il condannar un cittadin illustre. Solo a ribelli il tuo poter s'estende.

Tale infatti io non son, che se in altrui Puote un dubbio il Sovana. Troppo t'arroghi. Tal di Svezia è il costume, e non ti lice Di derogarlo, e in tessimonio io chiamo de Rango.

NANZ. E' tutto vero.

Kir. Tanto ardifei fellon! Ma speri invano
Con si fino artifizio i giorni tuoi
Serbar più a lungo. Il mio poter ristretto
Non è d'alcun consin; quindi io mi rido
Del risugio insesse. A morte et vada.

Pers Perdona: il Re

PRIS. Perdona; il Re far lo potrebbe appenas Ed è di tale appellazion custode Il configlio di guerra.

Kir. Ardo di sdegno ( 1 )

E ben, s'attenda il Re. Cauto frattanto Il reo si guardi, e ne la propria tenda S'arresti anche Prislovv, e il favellarli Si victi a Carolina.

PRIS. In che t'offesi ?

Kir. Venga il Re e lo saprai. Vanne, ubbidisci: Mex. Tiranno!

PRIS. Amico andiamo. Io non lo temo.

Kir. Vendicar mi saprò, pria ch' egli arrivi. (2) Segui Nanzik, intanto i passi mici. Fine del terzo Atto.

AT.

<sup>( 1 )</sup> Tra fe. ( 2 ) Tra fe.

# ATTO QUARTO

#### SCENA PRIMA.

## KIRK, E NANZIK.

KIRM S Ia pronto ognuno, onde al Sovrano incontro.
Si vada al di novello.

NANZ. E' sparso omai

Del vicino suo arrivo il lieto annunzio, E ad incontrarlo ognun che il dee s'appresta; Má Prislovy

Kirk Ubbidifca; ed il Sovrano Ne la fua tenda aspetti.

NANZ. Ah mi perdona, Signor s'io parlo in suo favor. Qual colpa Signor s'io parlo in suo favor. Qual colpa Cattighi in lui? S'altra ragion non hai Che quella, ond'egli i comun dritti; e'l'lungo Costume Sveco con umili accenti
Di difendere osò; su il reo faresti
Egli di laude degno; e so m'è ignoto Il fallo suo, per lui mercede imploro.

Kirk No, troppo giulio è il fuo caftigo. Ardito
Affai più che non deve ofa parlarmi;
E mai cauto così libra gli accenti
Che giunge ad infultarmi. Il troppo orgoglio
Forza è domar, che necessario è troppo
E fra l'armi ed in pace il serbar sempre
La subordinazion. Di lui ti vieto
Il parlarmi per ora. Olà (1) è avvanza.
Seco

( 1 ) Vien l'Ufficiale .

QUARTO: 123
Seco parlar degg'. io Vanne (1) e fi victi
L'accoftarfi ad ognun finch' io favello. (2)

## SCENA SECONDA.

KIRK, UFFICIALE.

KIRK A Ll' inesperta etade, ed a la speme Che in petto giovanil fempre folleggia Meglio è'l colpo affidar : forse potrebbe Gir a vuoto o tradirmi un che vantaffe Maturo fenno, e intempestivo zelo. M'è noto il tuo valor i sò che veloce Seguendo Orvitz; con fortunato colpo Fu da te steso al suol: potea premiarti Tosto e nol feci. Era men degna forse De merti tuoi fe la merce fortia une Da le mie man, che troppe leggi, etroppi Riguardi ufar m'è forza : attender volli Il Re, seco parlarne; egli sol puote D'arti premio a suo senno. Egli è vicino E verrà al nuovo dì; farlo io prometto Co lo sforzo maggior e ma da te chiedo Silenzio e fedeltà folo in mercede.

Uffic. M'onora ogni tuo cenno, e il miodovere Qual fia lo fo. Del generolo impegno » Che m'offri preflo il Re grazie ti rendo; Ma di fprone non m'è, che l'ubbidirti Legge è per me, non elezion; fedele E fecreto m'avrai.

Kirk Dunque m'affido

A la promessa tua. L'onor richiede ( 1 ) A Nanzik. E la ( 2 ) Nanzik parte.

ATTO 124

E la mia lesa autorità, che estinto Prima dei di novello, e pria che giunga In quette tende il Re, cada il ribelle Prigionier Mexicovy; e deve il colpo Eser cauto e secreto, e d'eseguirlo Tu fei tolo capace . Ecco il veleno ( 1 ) Che apprestargli tu dei. Se lo ricusa, Di quelto ferro con velen temprato ( 2 ) Cada con un fol colpo al fuol traffitto.

UFFIC. Che m'imponi Signor? Sai che il Configlio Fatto è di lui mallevador, che lice Solo al Sovrano il giudicarlo, e sai O dei saperlo almeno a qual periglio La vita a un tratto ed il mio onor s'espone. Ambi saremmo rei, ma suol la pena

Sul debole cader. Signor ci penfa. KIRK Pensato ho già. Col prevenirlo io spero Placar il Re: saprò trovar a tempo O precesti o ragion. Se d'altra colpa Fosse reo Mexicovy a tanto forse Non giungerei. D'un sedizioso alfine Non puote il Re prendersi cura; e invano

Ti lasci intimorir: sempre m' avrai, N'avvenga ciò che puote, in tua difesa.

UFFIC. ( 3 ) Il cenno eseguirò.

KIRK Dunque t'affretta

E non frappor dimora (4) odimi: spargi Con'artificio poi ch'ei più non vive.

( I ) Gli da un ampolla.

( 2 ) Gli da uno filo.

( 3 ) Dopo aver pensato un poco .

( 4 ) Ufficiale per partire .

Q U A R T O. 125 UFFIC. Tutto fard per te. KIRK Partire or puoi (1)

## SCENA TERZA!

#### KIRK POI NANZIK.

Kirk Osì vendico a un tratto il mio Sovrano
La ragione di stato, e me medesmo.
Il Re che dir potrà? m'arrogo un diritto
Ch'agli stati è comun, che de le genti
Il primo è sorse ad esclamar, che tolto
Sia da la società l'empio che tenta
Turbarla a suo poter. Il Re spedimmi
I sediziosi a castigar, nè deve
Meco segnanti se il suo cenno adempio.
Nanzik a che ritorni;

NANZ. A te volea

Favellar Carolina. Io lo vietai Per servir al tuo cenno.

KIRK A Lei conteso

Il passo esser non deve; a la mia tenda Quinci in appresso a suo piacer sen ven E ritorni a piacer. Di che l'attendo. (

SCE-

<sup>(1)</sup> Ufficiale parte. (2) Nanzik parte. Tom. I.

## SCENA QUARTA.

#### KIRK POI CAROLINA.

KIRK Olerar non degg' io, che da un ribelle Legge si ponga al mio poter; sarei : Di lui più vil se il permettessi; il modo Trovai di vendicarmi : estinto poi Agevol cofa fia presso il Sovrano Se offelo egli si creda il discolparmi; Vien Carolina; il suo suror preveggo Pur m'è forza il foffrir. Legge al mio fdegno Il timor fia , che non fen vada a vuoto Il preparato colpo. Eccola; in volto L'ira le ferve, e le vacilla il piede. CAROL. Non creder già, ch'ad umiliarmi io torni (1) Vile al tuo piè, nè che preghiere io sparga Su quel cor che non hai. Sì a tuo dispetto (a) Fia salvo Mexicovy. Egli mio sposo Per tuo roffor effer doved, la destra Porgergli mi vedrai su gli occhi tuoi; E fara mio piacer vederti fremere Morderti il labbro, e bestemmiar tacendo Dinanzi al Re, che de' miei casi io spero Tutta avrà la pietade ond'è capace Quel magnanimo cor. (3) Barbaro ridi, Lo scherno aggiungi ; è l'insultar chi piange Pregio di chiunque ha brutal alma in seno.

KIRK Modera il tuo furor, che si disdice Ad

<sup>(</sup> I ) ardita, ma placida. ( 2 ) un pò riscaldata.

<sup>( 3 )</sup> Kirk in atto ridente .

O U A R T. O. Ad un labbro gentil sì amari accenti. Non son reo, qual mi credi; e s'anche il fossi A te si vieta l'insultarmi, ed io Nol potrei tolerar. Ti soffro, ed anche Perdono al tuo dolor; ma d'abufarne Guardati ben, che di me stesso a lungo Fidar non mi potrei : quanto più tardi Arde lo sdegno è assai peggior la fiamma. CAROL. Il tuo sdegno, il tuo amor, l'odio, il dispetto lo disprezzo egualmente . Aggiungi a questi Le minaccie, il castigo, e se t'aggrada La morte ancor, che non per questo io temo .' Nè risparmiarti un sol con ciò potresti De rimproveri miei. Se alcun di noi Temer dovelle, tu saresti quella Che dovrebbe tremar, su la cui fronte Degli uomini e de numi irato pende L'acciar vendicator. Di me dovresti Non io temer di te; che a me non resta Che perdere oramai . Vanne crudele ( 1 ) Perfido, mancator! fregia il tuo alloro (2) Col vil trofeo d'una menzogna industre Che ad ingannar una donzella usalti E la reca in trionfo. Al tuo Sovrano Fra l'altre imprese tue barbare e strane

Narrala pur, ch'andar ne puoi fuperbo.
Kirk Non più. Troppo t'arroghi: omai fon stanco
Di tolerar. Agli occhi miei t'invola
Audace temeraria: il sesso, e gli anni
Io scuso in te; ma non vo già impunita
La tua imprudenza, e il tuo castigo sia

<sup>(</sup> I ) con forza.

<sup>( 2 )</sup> con ironiz.

ya8 A T T O

L'esser mia Sposa al nuovo di: potral
Ricusarmi lo so; ma saprò anch'io
Con questo serro trapassarti il petto.

CAROL. Sì, m'uccidi tiranno. In questo punto Io ti detesto: a l'empietade il colmo Porrai così...

Kirk Vanne, ti diffi, o a forza Io ti farò condur.

CAROL. Rimanti, e sia

Compagna indivisibile al tuo fianco La più possente ultrice ira de Numi. ( 1 )

## SCENA QUINTA.

#### KIRK, POI NANZIK.

KIRK Sì muoja Mexicovv; altro or s'aggiunge Stimolo a la vendetta, in liu l'ardire Di Carolina vò punir . Potrebbe Del nostro Re la facile pietade Il cor docile troppo entrambi torli A l'ira mia.

NANZ. Mormorar s' ode intorno
Contro di te, Signor; fono raccolti
Di Prislovv gli amici, e da fecreti
Ragionamenti loro altro non s' ode
Che il nome tuo, quello del Re: rifparmia
A te stesso un insulto, e tuo buon grado

NANZ.

Lo torna in libertà-Kirk Nôs a lời dispetto Arrestato lo voglio. Io sarò il primo A parlarne col Re.

( 1 ) Parte.

NANZ. Forfe potrebbe

Prevenirti qualcun, che de la notte Le prim'ore fon queste.

KIRK E ben . Tua cura

Sia che nessun parta dal Campo. Intanto Offerva i paffi lor. Ma no rimanti: Io stesso andrò, che la presenza mia Più frenarli fapra. ( I )

# SCENA SESTA

## NANZIK, e CAROLINA.

NANZ. Roppo egli abula Del suo poter. Col dispotismo ordisce Forse a se stello un precipizio in cui A la fine cadrà. Che per se stesso Deve temer chi troppo crudo affetta Un foverchio rigor. CAROL. Dimmi è concello

Di veder Mexicovy: io vorrei seco Ragionar un momento.

NANZ. Ah tu mi chiedi

Cofa, per cui con mio dolor scortese Effer teco degg' io .

CAROL, Perchè? fecreto

Alcun non ho per cui temer tu deggia. Parlerò te presente.

NANZ. E questo ancora

Far mi fi vieta, e fe il poteffi, teco Non farei sì indifereto, a lui potrefti Libera favellar. Ma fon del regno

( 1 ) Parte .

iso ATTO

L'uso e le leggl sì sevèré, ch'ió Far nol potroi senza mortal periglio CAROL. Mi sì conceda almen per pochi istanti Di riveder Prislovv. Anche contesso

Questo mi fia? NANZ. Pur troppo; e mia la colpa

Credi non e; mi fai pieta ; complango L'affanno in cui ti veggio, il confolarti Se fosse in mia balia, sì ch'il farei.

CAROL. Che giová a me, che il mio dolor tidesti Compassione, pietà: per me è lo stesso Ch'odiarmi a morte.

NANZ. Mi condanni a torto:

Ponmi a qualunque prova, é t'avvedrai se fincero favello: altro non chiedo Se non che il mio doveré, e l'onor mio Ti piaccia rifpettar.

CAROL. Mifera io nacqui

ot. Milera io nacqui
Solo per fospirar. Chiuso ogni sonte
E' per me di pietà! Que soli ond'io
Consolarmi solea mano tiranna
Me gli invola ad tin statto. Ove tremante
Devo volgere il piè. Sola fra l'armi
Mi veggio abbandonata, e non ritrovo
Per me un assio, ove tranquilla io possa
O almen sicura le nojose e lunghe
Passar ore nottune. Affretta omai
Candida aurora, e a questo sen ritrona
La perduta sua pace. Adolfo vieni
Vieni mio Re; che al piède tuo prostesa
Quella merre spero trovar, che solo
Da te aspetto b da Nomi. Ah dimmi almeno
Tu ch'il conosti appien, se a lui l'accesso
Fat

QUARTO.

Facile è a chiunque, o s'è in balta d'altrui Il concederlo o nò. Deh tu m'addita Il più agevole mezzo, onde condurmi Sino al suo piè. Tu stai pensoso e taci? Così rigido è adunque il tuo dovere?

NANZ. No, Carolina : ripenfando meco Al modo io giva, onde ficura e prima D'ogni altro a lui te presentar potessi. Odimi: allor che ne la tenda il piede Egli porrà, t'accosta ardita e grida: Pietà mio Re. Se fra le guardie alcuno ( Che nol farà ) stenda la mano audace Per trattenerti; e tu ripiglia ancora Gli stessi accenti sì che gli oda. Ei stesso L'adito t'aprirà, che non confente

Che invano a lui s'osi implorar mercede. CAROL. Opportuno è il configlio , e ti-fon grata Nè mancarci saprò. Kirk s'appressa Movo per non mirarlo altrove il passo: (1)

#### SCENA SETTIMA

#### NANZIK, POI KIRK.

C Ol soverchio rigor l'odio s'è compro Di lei, che divenir dovea sua sposa. Se modi più soavi egli sapea Seco adoprar, se mantener la fede, Già fora sua; forse il dispetto un giorno Avrebbe nel suo sen cesso a l'amore. O almeno a l'amistade; ora s'è reso Trifto oggetto d'orrore agli occhi suoi. Kirk Che volea Carolina? Ella era teco. 1 4

( 1 ) Parte .

tit ATTO

NANZ. A priegarmi sen venne, onde concesso Da me le fosse il ragionar per poco A lo sposo, o a l'amico; e'l chiese invano.

Kirk Facesti il tuo dover. De la mia tenda.
In questa notte veglierai custode

Con alcuni de'tuoi. Va, li raduna: E folecito torna. (1)

## SCENA OTTAVA:

#### KIRK, UFFICIALE.

Kirk I O vidi in volto

Un non so che di torbido agli amici
Di Prislovo, che invano a gli occhi mici
Tentaro di coprir: consus e cheti
Si sero al mio apparir, ma torvo e bieco
Vidi più d'uno sigurado; e allor che il cenno
Udiro, che ad ognun l'uscir dal Campo
Contesto fosse in questa notte, il piede
Mossero mormorando a le lor tende.
Sarà vano il timor, miglior consiglio
E' il guardarsi però, che violenti
Li Svechi sono, e ne' ler petti l'ira
Subito avampa, ed a' più neri eccessa
Li trasporta ad un tratto.

UFFIC. I cenni tuoi

Son compiuti, Signor: già più non vive Il ribel Mexicovy.

KIRK E ben'n'avrai

La promessa merce. Dimmi, che disse?

( 1 ) Ranz. parte senza parlare con attorispets toso.

131

Qual morte scieglier volle, e quali suro Gli ultimi accenti suoi.

UFFIC. Scelfe il veleno.

pic. Scelle, il Veleno.

E poi che preso l'ebbe: a Carolina
Disse n' andrai, se di chi muor pietade
Senti nel cor. Dille ch' eterno sidegno
La difgiunga da Kirk; che dal Sovrano
Vendetta implori, e che del caro amicoA la pietade s' abbandoni. Intanto
La bevanda letal tutte avea scorse
De la vita le vie, siocche interrotte
Erano le parole, e mormorando
Contro di te non ben intesi accenti,
Col dolce nome de l' amata sposi
sul labbro; l' alma alfin da la sua frale
Misera spoglia sospirando usclo.

Kirk Pera ogni empio così. Tu la novella Spargi tacitamente, e di; ch' ei stesso Per sottrarsi al supplizio, a cui spea Di gir incontro al nuovo giorno, ad onta De la pietà del Re ch' esser maggiore Del suo fal non potea, s' era la morte Col veleno affrettata.

Apellarfene al Re?

Di me, ch'estino lo volea, per torsi Ad una morte infame, e acquistat tempo Per darsela da se. Fa ciò che impongo E di nulla temer: attento osserva Come s'ascolti la novella, e torna Ad avvertirmi: lo parto, e mi riposo Su la tua sedestà; quel che rimane

# Più faelle è a compir. (1)

#### SCENA NONA.

## Ufficials & NANZIK. (2)

NANZ. A Effuno ardifca (3)

Moversi quindi; ed a ciascun si vieti
L'appressars a la tenda. E tu che sai (4)
In quest ore notturne in questo luogo?
UFFIC. Nunzio qui venni di fatal novella
NANZ. Che su? narrami?
UFFIC. Estinto io ritrovai . . .
NANZ. Chi?

UFFIG. Mexicovv.

Nanz. Oh Dio! come il vedesti
S'era vietato l'appressars?

UFFIC. A nome

V'andai di Kirk; ed il pictolo inganno
Mi fuggerì Prislovy.

NANZ. E chi l'uccife? UFFIG. Egli prese il velen. NANZ. Kirk che disse? UFFIG. Non rimase forpreso

Nanz. Intendo il resto.

Alfin ceder dovette al suo destino!

Sventurato, il compiango.

Urne. Ad avvertiree

Pris-

( 1 ) Parte .

(2) Nanzik esce con alcune gaardie, che si disponzono invorno al Padiglione di Kirk.

(3) Alle guardie.

Q U A R T O. 1355 Prislovy affretto. A lui più che ad ogni altre Fla la novella amara.

NANZ. E Carolina

Ne morrà di dolor . Uffic. Quanto è infelice (1)

## SCENA DECIMA.

NANZIK POI CAROLINA. (1)

NANZ. K Irk, che mai facesti? Egli d'amore Vittima fu, tu lo sarai sors anche Del tuo indomito orgoglio. Il Re, il Configlio De la lor lesa autorità vendetta Prender vorranno ed a ragion. Qual arte Potrà giovarti? Or la cagione intendo . Prislovy d'arrestar : potè l'ingiusto Suo disegno eseguir, perchè a l'amico L'impedirlo si tolse : ha d'Argo gli occhi L'amicizia, qualor veglia in difesa De l'amico in periglio :... Ah i' Ufficiale (3) Parlo con Carolina. Furibenda Straccia i capelli, ed a le guancie e al viso Fa con ambe le mani onta ed ingiuria. (4) Qua se ne vien, precipitando il passo. Fa pietade ed orror. CAROL.

(i) Parte.

<sup>(</sup> t ) Carolina deve entrare in Scena per la parte stessa d'onde è ascito l'Ossicale. ( 3 ) osservando verso la quinta.

<sup>( 4 )</sup> Dopo aver offervato anche un poco.

ATTO 1 76 CAROL ( 1 ) Dove s'asconde Il perfido, il crudel, l'empio, il tiranno

Che lo Sposo m'uccise.

NANZ. Ah Carolina

Placati per pietà : le tue querele Anzi che raddolcir gli affanni tuoi Gli esacerbano più. Forse innocente Kirk effer pud.

CAROL. Mentisci. Il disse in modo A me quell'Ufficial, ch' empio fatebbe Sospettarne altri reo.

NANZ. Comunque sia;

Sì grande è it tuo dolor ... CAROL. No, ch'il mio duolo Il mio furor, la disperazione Non puote effer maggior. Veggio la morte Che bieca mi minaecia, e ne le vene Misto col sangue che mi bolle, e tenta Squarciarle tutte ed inondarmi il cuore Serpermi fento il fuo mortal veleno: Non la temo però; la vo affrettando. Lenta mi sembra, e disperati accenti Le vibro incontro, onde infultarla : io voglio Si vò morir; ma veder voglio in pria Quel scelerato: o me l'addita, o ch'io-A cercarlo m'inoltro in quella tende

SCE-

<sup>( 1 )</sup> Entra in Scena co capelli disordinati senza belletto, e senza ornamenti al collo ed alle or. recchie; abbia uno flite, che sia visibile sieto nel. le veAI.

#### SCENA UNDECIMA.

#### KIRK, E DETTI

Kirk C(1) Che pretendi da me?
CAR. C(2) Voglio vendetta.

Mori fellon ( )

Kirk Oh Dio (4)
NANZ. Che mai facesti? (5)

CAR. Mira (6)

NANZ. Che fai crudele! (7) a che mi sforzi? Guardie s'arrelli : e quell'esangue spoglia S'asconda agli occhi altrui.

CAROL. Son vendicata

Altro non curo. Andiamo, NANZ. Oh folle ardire. (8)

### Fine dell' Atto Quarto.

- ( I ) Avendo inteso gli/ultimi versi entra gravemente .
  - ( 2 ) Accostandosi con impeto. ( 3 ) Lo ferifce .
  - ( 4 ) Con forza, e cade morto.
  - ( ) S' accosta a Carol. con prestezza. ( 6 ) In atto di ferirfi .
  - - (7) La difarma. (8) Carol. parte fra foldati feguita da Nanz.

# ATTO QUINTO

#### SCENA PRIMA.

Padiglione reale in mezzo della feena aperato con vedutati dell'altre tende, eccetto quella del Generale; che deve effer tolta. Stuolo di Soldati addietro. Le guardie reali circondano il padiglion.

ADDLEO, PRISLOVY, NANZIK, UFFICIALE.

ADOLF. Q Ueste son le mie tende, e sono questi Al cui valor, tutta di me, del regno Devo la pace, e quel sudato alloro Che mi cinge la fronte? appena il credo ? Dolce quiete, e non usata gioia Dovea per queste tende errar tranquilla. Cò la speranza lusinghiera al fianco, Ch' al mio venir con generofa mano A le fatiche, ed a gli altrui sudori Prestar dovessi i doni miei, la giusta Loro mercede; e ci ritrovo invece Il delitto, l'orror, la doglia, il pianto? Il General trafitto; un infelice Che crudelmente estinto giace in onta De la pubblica fede, un mio fedele Arrestato; ed un' orfana fanciulla Ch' ardita in mezzo a le sue schiere istesse il Duce ne traffigge; e me coffretto Di premi in vece a dispensar castighi? €hi

QUINTO.

Chi creduto l'avria? più volte intesi Dinanzi al foglio mio, contro l'estinto Kirk recarsi alte querele e pianto. E'l corressi più volte . Oh de Sovrani Destin fatal, che pone loro al fianco De perfidi sovente, a cui la dura Necessità de la ragion di stato, La sorpresa, il maneggio, e la più turpe Adulazione a lor dispetto i stringe. Ma di voi con ragion degg'io lagnarmi Per il vostro tacer. Perche fecreto Non inviarmi un messaggier che tutta Mi narrasse la storia? un cenno mio La mia presenza ( ed affrettato avrei Per giungere opportuno ) avria la trifta Luttuofa tragedia almen victata. Sì, mi lagno di voi; perche lasciarvi Vincere dal timor? Chi troppo teme

A' più facri dover manca fovente. PRISL. Di me, Signor, non ti lagnar, volca A tempo prevenirti; e lui che forse Lo fospetto volle arrestarmi, e il passo A ciascuno vietar ne la mia tenda. Non perciò lo delufi, e scelto avea Queft' Ufficial , (1) per le cui man traffitto Si giacque Orvitz; ma già l'uscir dal campo

Era conteso omai. ADOLF. Perchè sì tardi

Ciò ti cadde in pensier? t'era pur noto Qual foffe Kirk?

PRISL. E chi creduto avrebbe

( 1 ) Addita l'Ufficiale; che sta umilmente senza affettazione; ed è offervato dal Re attentamente.

140 A T T O

Che a un tanto eccesso il suo sfrenato orgoglio
Lo dovesse condur?

Apole. Chiunque conosce

Quanto sia grande in uman cor la sete Di dar legge ad altrui; di non soffrirne Se un ombra in sè d'autorità vagheggi. Tu che facesti intanto è a te contesa (r) La libertà non era!

NANZ. Egli mi volle Di fua tenda custode.

ADOLF. Intendo. E come

Te presente su ucciso? in cotal guisa

L'altrui cenno eseguisci, e vegli attento
A l'altrui sicurezza?

A l'aitrui licurezza ?

NAME. Era già il colpo
Veloce al par d'una faetta uscito,
Allor ch'io me ne avvidi; e Kirk istesso
Morì pria di cader. A Carolina
Non era già, per rio destin vietato
A la tenda appressars.

Apole. Alma feroce.

No.F. Alma rerote.

Mi fi conduct innanzi: impaziente
Son di vederla (2). E tu fedel Vassallo
Da me t'aspetta al tuo valor ben degna
Generosa mercede. In te quel colpo
Non premio già, che ciecamente resse
D'un fellone il destin; ma la costanza
La fedeltà, ed il zelo, onde sacesti
Degna mostra in quel di. Tutto m'è noto;
Mer-

(1) A Nanzik.

( 2 ) Parte Nanz.

( 3 ) All' Ufficiale .

Q U I N T O.

Mercè di lui ( 1 ) dal di cui fianco mai
Ti feparalti nel pugnar, che allora
Che vedendo il ribel darfi alla fuga
Gli festi cenno, e'l prevenisti al corso.
UFFIC. Altra mercede o mio Sovran non cerco
Che il tuo favor; già compensara assi-

UFFIC. Altra mercede o mío Sovran non cerco.

Che il tuo favor; già compenfato affai
Sarò de l'opra mia, se agli occhi tuoi
Agradita esser può; la legge, il facro
Dover di buon vassallo ho già compiuto.

PRISL. Carolina, Signor, . . . .

ADOLF. Vieni, t'appressa

Fanciulla audace. (2)

# SCENA SECONDA.

CAROLINA , NANZIK , B DETTI .

ADOLE. J. N eor el nero alberga
D'allomigliar barbaro vanto forfe,
E pregio empio ti fai ? perchè al Regnante
Le tue ragioni, i violati dritti
L'infranta fede non recar? credevi
Sì ingiufto il Re, che ricufar volesse
D'uni ribelle a la figlia, ed al confronto
D'un Generale il suo favor? Rispondi
Perchè farti suo giudice, e la destra
Del suo fangue lordarti?

CAROL.

<sup>( 1 )</sup> Additando Prislovo .

<sup>( 2 )</sup> Vien Carolina dolcemente avvanzandosi.
Tom, I.

ATTO

C AROL. Ah mio Sovrano ( 1 ) A polf. Sorgi, infelice. Intempeltivo adello E' il tuo dolor, se lo pretendi un segno Del pentimento tuo. Che val pentirsi -Dopo esser reo! se in me trovar tu credi Il padre e non il giudice, t'inganni. Ora sono il tuo Re; son de le leggi Custode, e zelator. Anfa a delitti E' la pietà soverchia.

CAROL. Oh Dio! m'ascolta Odi le mie discolpe.

Apole. Altri non foglio

Mai condannar senza ascoltarli in pria. Dì pur; benchè la maggior parte io sappia Di ciò che vorrai dir. Parla a tuo senno.

CAROL. Sappi .. Mio Padre, ed il mio sposo ... Kirk ... Kirk sì mi delufe .... (2) Ah mi confondo; Corrono mille involontari accenti Tumultuofi al labbro, e tornan tutti A piombarmi ful cor. Stracciano a gara L'indifeso mio spirto ira, ed amore, Pietà e furor. Torbide volgo intorno Atterrita le luci, e non distinguo Dal suddito il Sovran, questo ch'io calco

Il nevoso mi par natio ricetto Che fotto il piè vacilli. Oh Dio .... ( 3 )

ADOLF. Mirate A quale stato orribile, e satale Un delitto riduce.

( 1 ) Precipita piangendo a' suoi ginocchi;

( 2 ) Con forza.

PRISL. Usar m'è d'uopo

( 3 ) S'abbandona a Prislouv che la softiene.

E per-

Di tutto il mio coraggio ( 1 ) NANZ. Io più non reggo

PRISL. Fa cor.

CAROL. Ah no; di discolparmi il tempo Questo non è, ma d'implorar pietade. Son rea, nol niego, ed il castigo attendo Da la clemenza tua, farà la pena Al delitto conforme. In Kirk uccifi Un empio, un traditor, uno che seppe Premer col piè de l'onestà, del regno, Del Configlio di guerra e del Sovrano L'autorità, le léggi. Un serpe uccisi, Che potea col velen d'un fero orgoglio D' un' anima superba , un di te stesso E i Cittadini tuoi scorrendo intorno Avelenar . Puniscimi , ma fia La tua sentenza da pietà temprata. Orfana figlia io fon, vedova fpofa Tradita, abbandonata in grembo a mille Affannoli pensieri: e pur non priego Per questa mia misera vita; oggetto De lo sdegno de Numi; io priego solo Per l'estinto mio Sposo: abbia la frale Sua spoglia almen la defiata pace. Eccomi a' piedi tuoi : gli ultimi uffici Non gli niegar; ne freddo fasso il chiuda Lasciando addietro il nome suo consuso Con quello de ribelli : io fui cagione Ch'egli tale sembrasse; or fa ch'io sia Del suo perdon degna cagione ancora. ADOLF. Posso in ciò compiacerti (2) io gli perdono.

( I ) Carolina rinviene.

<sup>( 2 )</sup> Le f. cenno che s' alzi.

144 A T T O

E perchè di ribelle un'ombra fola
Ravviso in lui che vi produsse amore,
Il foco giovanil; la debolezza,
La sopresa, l'inganno, il nome suo
Con macchia così rea ne le memorie
Sveche io vieto segnar. Gli estremi uffici
Si compiari senza fasto, e de l'amico ( 1 )
Sia la cura e'l nensiter.

PRISL. Che farò mai?

CAROL. Grazie, mio Re, la tua pietà gran parte' Toglie del mio dolor, ma fa maggiore Il fallo, ond'io fon rea.

PRISE Signor, perdona . . .

ADOLF. Che fu: parla.
PRISL. Il tuo Idegno . . . .

ADOLF. E ben

PRISL. Respira.

L'amico Mexicovy. (2)

CAROL. Oh Dio! che intefi Prislovy è vero? (3)

PRISL. Sì mal cauta ei vive

Ma di fua vita in forse ancor, se questo Generoso Monarca i doni suoi

Non ritoglie sdegnato.

CAROL. Un tal pensiero Solo può far, che una soverchia gioja Non m'uccida al suo piè.

ADOLF. Ah quale inganno S'osò d'ordirmi. Il reo qual è?

PRISL. Son io.

Non ti sdegnar mio Re: Se lo concedi ( r ) Verso Prissory.

( 2 ) Con forza per effere intefo.

( 3, ) Con trasporto.

145

ADOLF. Parla fincero.

PRISL. Io foglio

Mio Re lo fai ciò che nascondo in seno Farlo apparir ful labbro. Io non tentai Che risparmiare al General estinto Il maggior de' delitti, allor che in falvo Posi l'amico: era a te sol concesso Il giudicar di lui: D'esso il Consiglio N' era mallevador, Chi potes mai Nè pur fognar che del pietofo inganno La pena avesse a tolerarne ei stesso Per man d'una donzella l'Il ciel talora I più deboli scieglie, onde punire L'orgoglio de mortali. Altrui lo tacqui A te stesso il celai; volli il tuo core, Quel magnanimo cor folo a fe stesso E a le sue glorie egual, con innocente Arte tentar. Già prevedea che affolto-Esfer da te dovea; pur lo trattenni Non abufai di tua bontà. Di lui Puoi disporre a piacer, la sua sentenza

Tra lacci antor da le tue labbra attende. ADOLP. Del General non su adempiuto il cenno? Pass. L'ebbe questo Ufficial: l'indegno incarco Esi s'addosso, perchè nessuno ardisse Empiamente eseguirlo. A me il se noto, Gelai d'orror, arsi di slegno, e seco il modo io mi studiat perch'egli estinto Fosse da lui creduto: e pochi accenti Che da lui detti nel morir si sinse Fur bastanti a ingannarlo. Ah facilmente Ciò che l'alma dessa sessione desse su consenso de l'arma dessa senso de l'arma de l'ar

K 3 Apole

146 A T T O

ADOLE. Nanzik a me lo guida. Sconfigliata (1)
Vedi ciò che facesti? E perchè a lei (2)
Celasti il vero?

PRISL Il suo dolor potea

L'inganno allora accreditar, ma a lungo Lafciar non la volea nel crudo errore. Ma l'ira fua precipitando il colpo Se fteffa e me delufe.

ADOLF. Or vedi a quale

Eccello ti fu guida un violento
Spirito furibondo! Era allai meglio
Attendere il tuo Re.

CAROL. Se fra lo sdegno

E la disperazione un lampo solo Brillaffe di ragion; so ch'arrestarmi. Potea la man, mentre vibrava il colpo Di tua bontà la lusinghiera idea Che Nanzik mi pinse. Opra d'un punto Fu il meditar e l'eseguir, me stella Per sua salvezza offria vittima amante; Vittima al fuo morir Kirk dovea Da me facrificarfi. Altro in quel punto Non s'aggirava al torbido penfiero Di men funesto intorno. Or m'atterisce Non già la morte il di cui truce aspetto Avrei dinanzi agli occhi ogni momento Del viver mio, così affannoso ei fora; Ma il tuo sdegno, Signor, temo lo sguardo Tuo minaccioso, e tolerar non posto

Più

( 1 ) a Carolina . Nant. parte.

<sup>( 2 )</sup> A Prislovv.

Q U I N T O. 149. Pjù la presenza tua. Lascia ch'io parta. (1) Mexicovy!

#### SCENA ULTIMA.

MEXICOVY, NANZIK E DETTI.

Maxic. M Ia Spofa (2)
CARCL. M Il punto è questo
Che da te mi divide. Addio. Rammenta.
Il mio tenero amor; pensa che a morte
Il fallace desso di vendicarti
Sul più bel fior degli anni mici mispinse. (3)
Max. Carolina rimanti: io te ne priego

Per quello stesso amor che a me ti stringe: Tu pietoso pur ora al cener mio (4) Desti pace, o Signor; deh non pentirti, Che d'un tal dono la mia vita t'ostro In condegna mercè. Vendica in esta "E l'estinto, ed il reo, che de lo sparso Sangue jo sui solo la segion: perdona L'amor in esla, se il medesmo affetto Ti piacque in me di perdonar. Se sdegni Carolina salvar, me pure unisci Al suo destin. Imprimero su quella Destra che ci condanna il più verace

(1) Nel pronunziare quest ultime parole si volge per partire, vede Mexicovo che avanza. (2) S'abbandonano scambievolmente l'un su l'.

altro, e dopo un momento.

(3) Per partire.

<sup>( 4 )</sup> Verfo il Re .

148 A T T O
Di tifpetto e di fede ulimo bacio (1)
ADOLE. À mio dispetto esser crudel deggio?
PRIL. (Ah sequesto non è, qual fia il momento
Di perotar pei sventuriati amici (2)
Forse a me si disdice, a me che indegno
Son fors'anche, o mio Re, dektuo perdono,
Di disender due rei, che tali almeno
Sembrano agli occhi altrui. Ma se compiuto
Di suddito ho il dover, quello concedi
Ch'io compia d'amistà, men forte è vero,

Ma non men facro a chi virtude onora.

ADOLE. Parla, di ciò che vuoi. PRISL. D'entrambi Amore

Si fe crudo uiranno, e fu d'entrambi Fe piombar l'ira sua. Ministro elesse Del fuo furor di Carolina il padre Contro di Mexicovv: empio dal labbro Gli strappò un giuramento a cui lo tenne Sol l'apparenza avvinto. Ei ben sapea Che contro il suo Sovrano i giuramenti Sono mai fempre temerari e vani. Potè opporsi gli è ver; ben dato avria La fua vita lo sò, ma Carolina Non mai, che della vita avea più cara. La fua benda fatale amor fu gli occhi Gli avea già posta, e l'una e l'akra destra Avvinta sì che non potea strapparla. Ma che fece però? la fua virtude Fè sempre al cor difesa, e non lo traffe Ad imbrattar di cittadino sangue L'acciar che tenne inutil peso al fianco 1 Nel

<sup>( 1 )</sup> Gli bacia la mano.

<sup>( 2 )</sup> Tra se.

QUINTO: Nel mezzo de ribelli. E allor che al laccio La mano offerse volontario, e tratto Fu qual ribelle de l'armata in faccia, Non fu il rossore il suo castigo? il preto Colle sue man non gli divise, e'l core Kirk non gli strappo, quando gli tolse L'innocente cagion del suo delitto? Sol puote amor facrificar fe stesso. Che diffi Io mai? no, che non c'è delitto In Mexicovy, o il Generale istesso E' reo di fellonia. Lo volle assolto. Il prezzo vil . . . Deh mio Signor si taccia : Dunque ti stà dinanzi un, che innocente Fu creduto, ed assolto dal più crudo De' tuoi Ministri che potea ben farlo, Se in lui splendea l'autorità reale. Carolina l'estinse : lo ginrerei Senza il voto del cor. Dinanzi agli occhi Teneale amor l'infanguinata imago Del già creduto estinto sposo, e 'I suono De la mesta sua voce, che vendetta Chiedea, faceale rimbombar d'intorno. La destra armata d'un pugnal sen corse De l'omicida in traccia, il suo destino ( A cui mai sempre un'alma rea va incontro ) Gliel traffe innanzi; ella, se uomo, o fiera Fosse, in quel punto non distinse, il sero In petto gli nascose, e non lo trasse Che per ferir se stessa, allor che l'ira Per soverchio avvampar su estinta, il fallo Aterrita conobbe. Ah non se stessa Ma te medesmo vendicar s'intese, E i comun dritti, e la ragion dell'armi . Quela fo A T T O Quella ragion che intemerata è pura Gli avi nostri serbar; che del passato Ne l'oscura caligine nasconde L'origin sua, che forse vien da Numi. Che se pur Ella è rez, lo sia foltanto Perchè osò prevenirti. Il Duce estinto Ella soi tosse a vergognosa morte. Tu se Padre e Sovrari, Sudditi e Figli Son L'ississio de la vergognosa morte.

Son gl'infelici : così augusti nomi Non far che intorno al cor fuonino invano. CAROL. Fu fin ora, mio Re, del gloriofo Tuo foglio base la clemenza, e fosti Più che Signor de' tuoi vassalli, il Padre. Niun ci fu mai che lagrimando al piede Tr fi gettaffe, a cui con generofa Mano non procuraffi il pianto amaro Terger da gli occhi, e non sdegnasti ancora Se i dritti suoi l'umanità prendea Per compassion d'altrui lasciar dal ciglio Qualche lagrima uscir. Come potresti' Far paffaggio al rigor quella obliando Bella virtu, che t'assomiglia a i Numi? Deh vedi il pianto mio', vedimi il volto Squallido e trifto, e da le sparse chiome, Da le vesti neglette, e dagli accenti Interrotti, confufi, amari, e tardi Argomenta il dolor, che dentro il petto Fa del misero cor aspro governo. Non mi niegar la tua pletă. Lo chiedo' Di nuovo a piedi tuoi prostesa, umile ( i ) Per quel valor, per quella gloria, ond hai : Reso immortale il nome tuo, per quella

( I ) S' inginochia.

Q U I N T O. 151

Pacé, ch'hai compra del mio sangue al prezzo
Non far che dal tuo piè la prima Io sia
Che parta sconsolata. Io sudo e gelo
Tutta ad un tratto, e se più tarda ancora
La tua pietà non sarà forse a tempo,
Ch'al tuo piè mi vedrai morir d'affanno.
ADOL. Sorgi, non più. Lealtrui disse, il pianto (1)
Non ponno sar ch'a me medes mo Io manchi.

Non ponno far ch' a me medesmo Io manchi Prislovv impara a rispettar i cenni Di chi per merto, per virtù, o per grado Vedi che ti sovrasta. E' l'ubbidienza Cicca, e colui dell'ubbidire il merto Perde che tenta di stracciar la benda Che le copre le luci: e sol ti lice Dir con rispetto il tuo penser se il cenno Strano ti sombi.

Strano ti sembri, e al comun ben nemico.

PRISIL. Signor . . . .

Mex. Concedi .

ADOL. Ora non è più tempo. E' Carolina . . . CAROL. Già t'intendo, mio Re, morir degg'lo ADOLF. Ah nò. Tutti vivete, Io vi perdono. MEX. Mio Signore, mio Re, tanta pietade . . ADOLF. Non più. Da voi fol per mercede Io cerco

Fedeltade ed amor. Se prova aveste Nel mio perdon che de' Vassali lo sono Anzi Padre che Re; sate ch' lo scorga Ch'ognun di voi più che vassallo è Figlio.

Fine della Trazedia.

( 1 ) Sereno in volto, e senza asprezza sino al fine dell'Azione.



# ENRICHETTA

0 5 1 4

LA FIGLIA RAVVEDUTA

COMMEDIA

A SUA ECCELLENZA LA NOBIL DONNA

LAURA VALERESSO CARMINATI.

## ECCELLENZA.

E una saggia educazione è ben di
sovente quel punto fornito d'attrativa forza, che dal vortice
delle passioni al centro riconduce della virtà;
L 2

doveafi la mia Enrichetta non ad altri che a Voi Eccellentissima Sig. consacrare, che nel punso stesso che madre vi conosceste d'un' amabile pargoletto a rintracciargli pensaste Soggetto tale, che indirizzar lo sapesse pel sentier delle scienze e della virtà, e ne' doveri ammaestrarlo dell'uomo, del cristiano, del Cittadino, imprimendogli nel cuore ciò che debba a se stesfo, a' suoi simili, alla Religione, alla Patria, A Voi che i tenerelli anni suoi con tanta avvedutezza condur sapete, e nel molle suo cuore quelle virtuose tracce segnare, che dovranno in seguito da suoi Maestri esfere ricalcate ; e temperando con una ragionevole condiscendenza, una dolce severità , avvezzate il picciolo suo spirite, ma che maggiore è omai dell'età sua, ad essere docile, ma non simido, ad esser franco, ma non audace; quel piano seguendo mai
sempre d'eccellense educazione che adoprò con
Voi stessa, e di cui santo sapesse approfistare,
il più tenero fra Genitori; quello, che per prefondità di sapere, e per masurità di consiglio
seppe e farsi amare da suoi Cittadini, e la stima cattivarsi de Forastieri.

Onde accogliere corsesemente il leggierissimo dono ch' io vi presento fate uso di quella umanità e gentilezza, ch'è il primo travostri pregi, e colla quale siete solita di riguardare me stesso, che certamente a nessuno la cedo nell'onorarvi quanto io posso, e nel protestarmi

Dell' Ecc. Vostra.

Umil. Dev. Obb. Servitore
Andrea Willi.

### INTERLOCUTORI.

ENRICHETTA, DORVAL. MARIANNA. GOÜRVIL. DELCOURT. LE CLAIRE.

La Scena è un Pubblico Albergo in una fala comune adue appartamenti. Nella Città di Clermont.

# ATTO PRIMO

#### SCENA PRIMA.

#### DORVAL, E DELCOURT.

NY On ne diciam' altro . Delcourt , addio . Deggio partir da Clermont.

DEL. Io non ti lascio partire sicuramente, se non mi sveli la vera ragione che t'obbliga ad abbandonar Enrichetta.

Dor. Che! m'useresti violenza?

DEL. No, Dorvali voglio far uso soltanto di tut-· to il diritto dell'amicizia, che non giunge alla violenza giammai.

Don. Amico, la discrezione è inseparabile da l'amicizia.

DEL. La discrezione usata ora teco sarebbe crudeltà; parmi, se non m'inganno che sotto le spoglie del dispetto tu copra il più violento Amore, ne puoi abbandonar Enrichet-ta fenza svellerti il cuore.

Don. Ah ch'egli è vero pur troppo; ma il mio filenzio è figlio dell' amicizia che a te mi stringe; nè posso parlare senza offenderti.

DEL. Oh ti fo dire che l'hai indovinata; La tua offinazione m'offende, non il tuo parlare. Don. Già che lo vuoi , non avrai a lagnarti che

di te stesso. Quel tuo amico Ufficiale m' ha rapito il cuore di Enrichetta.

DRL. Le Claire?

Donv. D'esso appunto; e tu ne sei la cagione: L 3 DELC.

ATTO

DELC. Io! Forse per averlo introdotto in tua cafa', ed avertelo fatto amico?

DORV. E per qual' altra ragione adunque?

32.6

Date. Afcolta Dorval. Io ti compatifco; ma non ti scuso. Ti compiango perchè in te scorgo una fmania gelofa che ti turba il ripofo, e t'appanna le luci; ma non posso poi iscusarti per aver diferito fin ora a farmi noti i tuoi sospetti: perchè se prima d'ora m' avesti la tua gelofia discoperta; o avrei tentato di togliertene la ragione, o avrei procurato di sanarti; se però questa fiera passione sia di rimedio capace.

DOR. E quando dovea farlo? io ero geloso senza faperlo, ed andavo ingannando me stesso; ed allor che m' accorfi d' aver questa suria nascente in seno; era già divenuta gigante.

Delc. E vorrai dunque abbandonarti ad essa per modo, ch'abbia ad effere il rimedio peggior del male?

Donv. Che vuoi dire perciò?

Dat. Che non devi partire; ed ecco la ragione . O sono veraci i tuoi sospetti , o no ; se lo fono, puoi partire con la tua Enrichetta; e trionfare in tal modo del tuo rivale; se poi fosti in inganno, riacquisti la tua pace, nè perdi un amico.

Dony. Sono troppo certo: e l'aspettare più a lungo mi potrebbe spingere a qualche eccesfo. Enrichetta ingrata! incauto amico! Le Claire traditore! 1 14

DEL. Oh via achetati, che non ci farà poi tanto male. Io conosco Le Claire; quantunque gio-

vane, chiude in petro sentimenti di virtà robusta; nè tutti i giovani Ufficiali hanno il capo sventato, e y'ha chi sente riscaldarsi il petro del pari che dal desio di gloria, da ogni più bella virtu; ed egli certamente è uno fra questi; e se tale non lo avessi conosciuto non lo avrei creduto degno nè della tua, nè della mia amicizia. In quanto poi ad Enrichetta non so che mi dire ; ma parmi certamente ch'ella t'adori; non che t'ami.

Dory. Tu non la conosci.

DEL. Che vuoi ch' jo ne sappia? mi scrivesti da Parigi, ch'io quì ti ritrovassi un decoroso albergo, per una giovane ch'era teco. Io feci più ancora : le ritrovai in Marianna un amica, con cui passar potesse le ore nojose, ed un amica virtuosa che formò la felicità del defonto suo marito, giovane Ufficiale, che lasciatala erede de pochi suoi beni, di quelli gode rititata nell'appartamento superiore, lasciando questo al Padrone di questa casa, che all' uso di nobile albergo avealo destinato . Sono due mesi che tu se' qui, mi facesti credere ch'ella dovesse esser qua moglie. Altro non fo.

Donv. E' vero. Amor folamente hade' fecreti per l'amicizia, si questo mi fece allora esser teco poco sacero . Ah se sapesti la sua vera ftoria?

DEL. Via, correggi il passato errore con altrettanta fincerità i ch'io si perdono. Narrami questa storia ( intanto io lo tengo a bada. )

L

180 ATTO

DEL. Sediamo:

Dor. No. Ella è sì corra che non può stancarci a Ella è nata a Chalons d'onesti parenti, de quali rimase priva nel primo siore di sua giovinezza. Una sua Zia...

DELC. Ecco Enrichetta.

#### SCENA SECONDA

#### ENRICHETTA, E DETTI.

Dorv. A Mico addio . (Nel volgersi s' in-

Enrich. Dorval! fuggi il mio aspetto, e perche! (Tenera.)

Dorv. Chiedilo a te stessa. Enrich. In che son rea?

Dory. Tel dirà il tuo cuore.

Delc. Amici, io vi lascio, per tosto rivedervi sisfatte gare finiscono assai meglio senza d' un mediatore. ( Parte.)

Dorv. Ti feguo.

#### SCENA TERZA:

### ENRICHETTA, E DORVAL

ENRICH: A Rrestati crudele. S' io volgo a me Resta lo sguardo, in me non trovo che l'inselice amor mio ; e se ne chiedo al mio cuore ; egli non mi risponde se non ch'io t'amo.

Dorv. Sì, tale era forfe una volta il tuo linguag-

gio, e c'era in esso dipinta la mia immagine s ma dapoiche vedesti Le Claire ella si scancellò.

ENRICH. Come ! non fai diffinguere dall' amante l'amico! Si, parlerò fincera; Le Claire feppe conciliarfi la mia amicizia con le foavit maniere; col fuo dolce coftume, con la fua aria facile e l'eggiadra; e con tutti que pregi, onde feppe renderfi amabile a te flesso. Per qual ingiustizia adunque l'affetto ch'avesti per lui, doveasi dire amicizia; edil mio dovrà dirfi amore?

Donv. L'amicizia è affai più tranquilla: io parlo fempre di Lui, non m'inquieto fe di frequente nol veggio; non pendo immobile dal fuo labbro, quand' ei favella; non rimango flupido quand' egli parte. Efamina ora te steffa, e t'avvedrai ch'io non sono ingiusto, ma che tu sei menzognera.

ENRICH. Ma . . .

Donv. Non voglio altro faperne, perchè fo quanto basta. Ingrata ti lascio, ma non già qual ti trovai povera ed abbandonata. Premio del tuo amore sia la mia generossià; Non ritolgo i miei doni, non ti scaccio di casa. Rimanti; Le Claire avrà cura del resto. (parte.)

ENRICH. Come . . . Oh Dio. ( S'abbandona su d' una sedia poi s'alza.)

#### SCENA OUARTA.

#### ENRICHBITA, MARIANNA.

ENRICH. T) Arbaro! tienti i tuoi doni , e' rendi-D mi la perduta mia pace . Ah vieni amica, consola un'infelice, vicina ad abbandonarsi alla più tetra disperazione .

MAR. Che fu; che t'avenne? ENRICH. Dorval m' abbandona.

MAR. Per qual ragione?

ENRICH. Per gelofia di Le Claire.

MAR. E da quando divenne egli così geloso!

ENRICH. Credo da pochi giorni ; e m'aviddi ben io da certi fguardi torbidi e frequenti che andava vibrando ora a me , ed ora a Lui . ch'egli era inquiero ; ma non mi farei creduta giammai, che così ad un tratto egli s' accendesse, che senza voler intendere la mia giustificazione avesse crudelmente ad abbandonarmi.

MAR. Possibile, che un mero sospetto lo abbia con-

dotto ad un tale eccesso?

ENRICH. Non è che troppo vero, ed il suo carattere è appunto d'essere sospettoso, iracon-

do, e violento.

MAR. Potreste aggiungere anche bestiale, poiche a la fin fine è troppo leggero il motivo d' abbandonare una moglie.

ENRICH. Una moglie . . . Oh Dio!

MAR. Che! non lo fiete forse? Piangete ? . . . . Ah Enrichetta , voi m' avete ingannata ; lo

PRIMO.

comprendo affai dal vostro filenzio e s'io non avessi un cuor tenero e compassionevole, e non mi sentissi a voi legata con que nodi di virtù che forse sono in voi menzognere, vi volgerei sdegnosa le spalle e vendicherei la tradita amicizia con altrettanto disprezzo; ma nò nello stato in cui siete l' amistà e la natura parlano per voi al mio cuore, ed invece d'insultare alla vostra miseria, vi conforto anzi ad aprirmi il vostro cuore con sicurezza, che chiunque voi siate, e per confolarvi, e per recarvi tutto il foccorfo che mi fia possibile, non prenderò norma che dal mio cuore'.

ENRICH. Sì obbliatemi amica, forse non m'è più concesso di chiamarvi con sì bel nome. Lasciatemi , lasciatemi interamente di quel dolore in preda che mi condurrà alla tomba s io non chiedo dalla vostra bontà, se non che non v'ostinate a voler sapere la storia d'un' infelice che si concilierebbe il vostro disprez-20.

MAR Ed io lo voglio affolutamente, anzi lo pretende la violata amicizia; e'l facrifizio che voi farete del voltro amor proprio , verrà a scemare in parte i vostri errori se mai foste rea.

EMBREH. Giacchè il volete ; sì sacrificherò la mia vanità, il mio secreto. Lo stò per lanciarmi nell'amarezza, nel rossore e nell' obbrobrio, ed a comparir rea agli occhi di quella stessa la cui stima avrei compra a qualunque prezzo. Pur troppo io m'accorgo esser vero che le sventure bramano comunicarsi i e su certamente uno sventuraro colui che primo ricercò la focietà, e sentì il bisogno di scoprire altrui i recessi del proprio cuore . Nacqui a Parigi di nobili parenti e dell'antica famiglia de' Gourvil . Ed Enrichetta è il mio nome. Mio Padre ne' primi anni della mia fanciullezza fo costretto ad abbandonare la Patria, onde serbarfi la vita, siccome quello ch' era del partito contrario al Re nelle ultime peripezie della Francia ; e seco trasse la sua famiglia, che in mia Madre consisteva ed in un mio fratello che d' un' anno fol m'avanzava. Ritiroffi a Douvre; ma scorso un anno appena, spinto dalla necessità d'evitare un iminente luttuofa miferia rifolfe di portarfi all'Indie.

MAR. E alla famiglia chi dovea pensarci?

ENRICH. Avea già collocato mio Fratello presso un di lui amico Usiciale, affinche il dirigeffe al mestier dell'armi: e ci avea raccomandate ad una mia Zia, la quale infatti non ci lasciò mai mancare cosa veruna che contribuir potesse ad un'onesta essistenza.

MAR. E perchè non collocò voi pure presso vo-

ftra Zia.

ENRICH. Oh cara-amica: nessuno può meglio cuflodire una figlia, quanto una madre amorosa qual era la mia; ed io non sono che una fatal vittima del crudel pregiudizio di sidarsi d'altrui. ( fospira. ) Ebbi un'educazione quale convenivasi alla mia nascita. Non
surono gettate in terreno sterile le virtuose le-

PRIMO. 165 zioni della più tenera, della più affettuofa fra le madri. Sì amica, fui virtuofa. Oh Dio! (piange.)

MAR. Fatevi cuore; la virtu non è lontana da chi

riconosce i propri errori.

ENRICH. Compiuti avea già tre lustri, allorchè fra le mie braccia cesse questa adorata Genitrice al comun destin de mortali . A se mi chiama a Parigi la Zia . Ma dividendo ella il suo tempo, tra divertimenti, le piume, la toletta, ed in mezzo ad una truppa d'adulatori più che d'amanti, non potè vegliare alla mia ficurezza, e pofemi invece fra le mani d'una perfida amica, che fu cagioné della mia fatale ruina. Seppe costei farmi obbliare quanto dovea a me Itessa, alla virtà, a miei genitori ed al cielo . Vissi in mezzo a tutti que divertimenti che abbagliano i sensi, ma lasciano in continua tempesta il cuore . M' esposi alle maldicenze degli ozios . alle rifa de scoltumati, alla compassione dell' anime virtuose, sempre in sembianza di rea. Morì la Zia. Ma non fi staccò mai dal mio fianco la femmina traditrice. Con i più empj infegnamenti, colla più feduttrice eloquenza, seppe addormentarmi su l'infelice mio stato, e condurmi su l'incominciata carriera. Cangio di quartiere, mentisco nome, patria, e storia della mia vita ; piaccio a Dorval ; oh il perigliofo fregio ch'è la bellezza dono funesto del cielo, qualora nuoce alla virtù . Lo amai teneramente, e l'amo ancora benchè crudele. Alcuni affari lo tratteneva a Parigi,

rigi, compiuti che gli ebbe, mi chiese se volca feguirlo: i primi passi erano già fatti, il destino volcami far compir la carriera. Una forda voce rimproveravami di tratto in tratto ch'io recavo onta ed oltraggio a miei parenti, ma questa era tosto sossocata dallo strepito, dalle illusioni del Mondo che sembravano a gara prevenire ogni mia brama . Lo segui adunque, qui mi condusse, ed in questo luogo ritrovommi l'albergo; che non per altra ragione m' è caro , che per aver qui incontrata la vostra amicizia, e per aver con voi comune l'abitazione.

Mar. Qual farebbe ora il vostro pensiero ? Finchè Dorval vi amava era per voi facile di far credere che volesse sposarvi; ma se v'abbandona, come potreste coprire il vostro rosfore?

ENRICH. Nol sò.

MAR. Perchè non ritornate al seno del vostro Genitore?

ENRICH. Nè di lui, nè del Fratello, ebbi novella dacche andat a Parigi. Chi sa? forse mio Padre più non vive, e se vivesse ancora, io so bene che non potrebbe sopravivere al rossore cagionatogli da fua figlia qualora giungesse a Saperlo.

MAR. Pure convien risolversi : l'errare è proprio dell'umanità; farsi maggiore delle proprie debolezze cel ascoltare i rimorsi del cuore . è un meritarfi la stima dovuta alla più irre-

prenfibile oneftà.

ENRICH. Non è che troppo vero ; ma che fono

PRIMO. mai le più forti ragioni per penetrar fino al cor d'un'amante? Li fento i rimproveri d'un' anima nata per effere virtuofa ; e che lo fu un tempo, ma i più teneri fentimenti .....

### SCENA QUINTA.

### LE CLAIRE, & DETTE.

LE CL. T A bella Enrichetta parla di teneri fen: timenti, ( con feda vivacità ) dunque fi parlava di Dorval. MAR. Con vostra licenza.

LE CL. Dove andate Marianna; voi non mi date

già soggezione ; io stimo ed amo la vostra amica, ma io fento bene che la stima e l' amore ch'ho per lei è di tal tempra, che non brama di star seco da sola a solo; e d' altra parte poi fo, che la vostra compagnia le è fi cara, che preferirebbe la vostra alla mia conversazione. Non è vero Enrichetta?... Che non parlate?

MAR. Non esiterebbe a rispondere, se la vostra

amicizia non le fosse fatale.

LE CL. Come! Enrichetta ed è vero? ENRICH. Dorval per cagion vostra m'abbandona.

LE CL. E perché? ENRICH. Per gelofia.

LE CL. Possibile! e qual è la sua Patria? MAR. Abeville.

LE CL. Converrà dunque credere ch' egli fia paz-20. Io non so d'avergliene dato occasione . Ho io affertato giammai di vedervi senza ch' 168 A T T O

egli il sapeste!

ENRICH. Non è che troppo vero ; ma egli ama , e questo è dir tutto.

Lg CL. Io crederei d' odiarvi amandovi in fimil guifa . Se amor è tiranno, non merita aver per foggetti che delle bestie.

ENRICH. Per pietà non accrescete il mio affanno col vostro sdegno; a qualunque segno sosse per portarvi temerei per entrambi.

La Ca. Il mio idegno! non temete no, che anche troppo lo compatifico. Anzi io voglio tranquillamente parlargli affine d'illuminarlo, e di giustificarmi.

#### SCENA SESTA:

#### DELCOURT, B DETTI.

DELC. E Nrichetta sbandite la melancolia. Ho parlato con Dorval, , l' ho achetato , m' ha promeffo di rivedervi, anzi l' ho preceduto di pochi passi. Ritiratevi con Mariana nel vostro appartamento. Vieni meco Le Claire lasciamoli soli ; oh se sapesti...

LE CLAIR. Lo fo già; ed io vorrei attenderlo per porlo alla ragione.

Delc. Oh fei hello. Egli ti crede fuo rivale, e tu vorresti porlo alla ragione. Vieni vieni Le Cl. E bene lo diferirò a più opportuni mo-

menti.
DEL. Andiamo. ( parte . )
ENRICH. Marianna, deh non m'abbandonate.

MAR. Vi feguo perchè vi riveggio sul cammino della virtù. ( partone. )

Fine dell' Atto primo.

# ATTO SECONDO

#### SCENA PRIMA.

### DORVAL , E DELCOURT.

Delc. E Così, è fatta questa pare? Sei più ge-loso? Quel buon giovine di Le Claire vuole assolutamente giustificarfi . Egli ha sì bel cuore ch'arrivò a dirmi, che se per Enrichetta fentisse in petto altro fentimento che quello dell'amicizia, prenderebbe volontario l'esiglio dalla tua casa per non offendere i diritti dell'ospitalità .

Donv. Inutil cura; io fono rapacificato, e forfe in disposizione di non essere più geloso.

DEL. Bravo: scommetterei ch' hai rifolto teco medesimo di farla tua sposa ; infatti la gelosia talora è figlia del timore di perdere ciò che non ben si possiede; e si sbandisce tosto che se n'ha l'intero possesso.

Dor. Ch'io la sposi? Puoi neppure pensarlo?

DEL. E perchè?

Dov. Avevo già cominciato a narrarti la di lei storia allorchè ella giunse.

DEL. Evvero: dunque me la finisci.

Donv. L' educò una sua Zia, dalla quale su sagrificata tantosto alla vanità ed all' orgoglio. Morì ella in appresso; ed Enrichetta seguendo l'incominciata carriera, dopo alcuni giorni consacrati al dolore, ripigliò i primi divertimenti e si diede al primo che le venne incontro: ed io appunto fui quello. Note ho a rimprogrami di averle fatta promessa di sorta alcuna; e s'ella al primo cenno si dispose seguirmi ovunque avessi voluto condurla, non la fedisse lusinga, ma sibbene il proprio piacere, e il desiderio di alimentare mecò vivendo il surore della smoderata sua vanità; pronta mi credi io a seguir chiunque, da cui si sosse lusingata de' medesmi vantaggi. Ora ti par egli che potesse essemble propsa?

DEL. Adagio un poco: Tu mi dipingi Enrichetta con colori sì neri, che per poco io credo d'effere cieco, e d' avere perduto il senno . Che il vizio fecondando il costume prenda un abito che non se gli conviene, il so pur troppo: ma che la veste gli stia sì bene in doslo, che non abbiano a scoprirlo ne pur coloro che gli fono sempre intorno: amico, non me lo darai ad intendere . Che Enrichetta per inesperienza, per vanità , per seduzione fiafi lasciata ingannare, tel vo' concedere; ma che un folo delitto renda un uomo vizioso, no non è vero. All'opposto sono già da due mesi che in lei ammiro il carattere originale della virtù . Dopo tutto questo però lo confesso, non saprei consigliar-

fe già lo fosse.

Donv. Ne' miei parenti non ritroverer eguale
condiscendenza; anzi io m'arresto in questa
Città più del dovere, compiuto avendo ogni
mio affare, perchè non ho cuore di condur-

ti'a farla tua moglie ; ma faprei compatirti

ATTO

la meco alla patria, e molto meno d'abbandonarla.

THE E pure converrà prender partito.

DORV. Il veggio pur troppo.

Der. Dorval parliamoci chiaro . Tu non hai per Enrichetta quella tenerezza che vanti . Le tue smanie gelose sono pretesti per mendicar una ragione d'abbandonarla : e'l finger meco, non è che per evitare, se non i miei rimproveri , almeno le giuste mie rislessioni .

DORY. Tu vai ricercando i recessi del mio cuore, e lo fai con tant' arte che ti riesce in parte di penetrarvi . Renderò un tributo all' amicizia; e ti diro, che per lei non lento più ardermi di quel foco, ch' io avrei creduto non doversi più estinguere : e renderò a Lei tutta la giustizia che se le deve; confessando che le sue virtù hanno satto in me tale impressione, che quell'amore, ch'avrebbe dovuto aver termine colla più perfettaindiferenza, s'è cangiato nella più tenera amicizia; ed è effetto di questa, s' io mi sono lasciato indurre a rivederla, ed a seco racconciliarmi dopo il pretesto preso per abbandonaria .

DEL. Tu hai però spinta la finzione tant' oltre , che se Le Claire era altr' uomo, l'avresti finita pel meno con una sfida. Che pretendevi da quella finta tua colera?

Donv. Che Enrichetta se ne sdegnasse ; che Le Claire coll' accendersi a subito sdegno manifestasse il suo affetto : che per vendicarsi di

me, ella si dasse a Lui, ed egli me la ra-DELC. piffe .

SECONDO.

DRIG. Era sottile l'inganno; ma sosti deluso della loro virtù. Chi segue le di lei tracce, e quelle dell'onore, raro adiviene che rimanga ingannato.

Dorv. Edi ecco il perche, veduto fallito il mio penfiero finfi placarmi. Deh meco i'unifci a stabilire la felicità di questa giovane. Si colori con qualche finzione la vera ragione perch'ella sia meco; e si tenti....

DELC. Che vuoi che si tenti? Il singere non è da uomo onesto ; e poi qual ragione mai può giustificare una Donzella a feguire un giovane che non le appartiene per nessun modo? Credimi egli è affatto impossibile, e tale a te pur sembrerebbe, se il troppo ardente desio, benchè giusto, di procurarle del bene non t'appannasse le luci. St', tentisi di giovarle poiche lo vuoi, ed ella lo merita ; ma s'usino i mezzi che ponno effere suggeriti dalla prudenza e dalla compassione, non quelli dell' artifizio e della menzogna . Ho già formato il mio progetto: tu , procura di dispor Enrichetta, se il puoi, ch'io senza frappor dimora pongo la mano all' opra -( Parte . )

#### SCENA SECONDA.

DORVAL, POI MONS. DE GOURVIL

sotto il nome di Clerson.

Dorv. C'H'io parli di ciò con Enrichetta! af mi; e se mai fosse cagion del suo affetto una lufinghiera speranza d' essermi un giorno consorte ! quai sarebbono le di Lei smanie alla fatal novella! . . . . No; si parli più tosto con Marianna, ella è sua amica, è può con arte tentar di scoprire qual sia il fuo pensiero . ( esce Gourvil mesto e pensoso fenza cappello e fenza spada, e passeggia un momento, finche Dorval dice le seguenti parole, veggendo non effere offervato . ) Chi è mai quel rispettabile vecchio che sembra da forte paffione oppresso! ( le mira con attenzione ) egli è certamente qualche novello ofpite in questo albergo . Non può esser giunto che jeri a fera, non mi par certo di averlo veduto mai . ( Gourvil s' accorge di Dorval gli fa un inchino, e volzesi per ritirarsi dicendo. )

Gour. Perdonate.

Dorv. Arrestatevi Signore; questa sala è comune

a tutti gli ospiti che qui si stanno, ne c'è maggior ragione che voi partiate di quello che io stesso men vada.

Gour. Perdonate, replico, sono Forastiere.

DORV. S'io non vi fono o importuno o indifereto, potrei fapere se sia molto che quì albergate?

Gour. Jeri affai tardi.

Dorv. Non ricerco di più. Io pure sono qui sorastiere, ma vi sono già da due mesi.

Gour. Avrete voi dunque qualche pratica di questa Città.

ita Citt

Donv. Non è già la prima volta che ci vengo; anzi non è che due giornate dalla mia partra diffante; e d'altra parte poi Clermont non è si grande che s'abbi a spendere molto tempo, per averne conoscenza. Anzi ho molti amici.

Gour. Scufate se troppo colle richieste m' inoltro: fra gli Ufficiali di questa guarnigione ne avreste qualcuno che vi sosse amico?

DORV. Sì: un giovane che molto mi ama, e che frequenta questo albergo.

Gour. Vi parlerò fincero. Sono in traccia d' un mio figliuolo di cui altro non fo, fe non che è Ufficiale, ed è in questa Città.

Dorv. Come! non sapete di più?

GOUR. Fanciullo il lafciai ad un mio amico, dovendo io fare il viaggio dell' Indie. Ritornato non rividi l'amico perchè era di già morto molti anni prima, e fenza fuccessione chiesi conto di mio Figlio; ma non feppi se

Civigal Civigal

1/6 A T T O non ch' eta Ufficiale, ed in questa guarni-

DORV. E il suo nome?

GCUR. Nol so. Luttuosa funcsta cagione lo cofiringe a cambiarlo. Egli si è satto trasportare d'una in altra compagnia, da un Reggimento ad un altro, cangiando sempre di nome.

DORV. E chi vi disse esser egli in questa Città ,

se il di lui vero nome s'ignora?

Gour. Seppi, che nel Reggimento Narbone facevasi chiamare la Fleur; seguendo ingegnosamente queste prime traccie mi venne fatto di scoprire l'ultimo Reggimento in cui erasi arruolato. Ho scorsi tutti i luoghi dove mi si disse essere quel reggimento di guarnigione, e non avendolo in nessun luogo ritrovato, sono certissimo esser eggi in questa Città.

Dorv. Ebbene, state tranquillo nella vostra stanza, l'Ufficiale mio amico non istarà molto a lasciarsi vedere; tosto che venga, vi farò rendere avvisato; ed egli vi darà tutte le infor-

mazioni, che desiderate.

Gour. M'affido alla vostra gentilezza ( parte. )

#### SCENA TERZA.

#### DORVAL, POI MARIANNA.

Dorv. O H il bel carattere d'uomo! la sua sisonomia concilia la stima ed il rispetto. Ecco Marianna. Che sa Enrichetta? Mark. E un poco rasserenata, ma non cessa però

lar. E' un poco rasserenata, ma non cessa pero

177.

di trarre dal petto dolorofi sospiri.

Donv. Giurerei che le dispiace di non potere con

la medefima dimestichezza trattare Le Claire. Man. Eh Signore, il suo dolore ha radici assai più prosonde.

Donv. Se non è amore, non faprei indovinarnela

cagione.

MAR. Le lagrime che vengono dal vizio non piombano sul cuore : ma sibbene quelle del rimorso.

DORY. Marianna, fo che voi l'amate teneramente: ho bifogno che meco vi uniate a confolarla.

Mar. Credo che a ciò possiate bastare voi solo.

Siate suo Sposo.

Donv. Nol posso; ed ho le mie ragioni, che troppo lungo sarebbe il farvele note per gium sistema. Io però l'ho amata e l'amo, e sono quinci disposto a facrificar molto per lei, ma non tutto me stesso. Delcourt mi lusinga di ritrovarle un partito che le convenga, io sono pronto ad assegnarle una dote che sara maggiore di sue speranze. Vorrei perciò che tentaste il di lei animo, e la disponeste.

MAR. E voi potreste persuadervi che ci sosse quel uom dabbene che volesse in isposa una giovane prosuga, ed in compagnia d'un a-

mante ?

Donv. Queste sono difficoltà, che con qualche innocente artificio si ponno togliere o almeno scemare in parte. Più difficile sembrami il sarla acconsentire. Ma finalmente il suo ben

ben c'è congionto, e non si potrebbe sciegliere più opportuno mezzo per coprire i fuoi passati errori. Marianna io spero molto nella vostra dolcezza; non frapponete dimora . Io vado in traccia di Delcourt . Se mai giungeste Le Claire avvisate quel Fora. stiere che occupa quella Camera ( addita la camera.

MAR. Farò ogni sforzo perchè restiate servito, e per restituire la calma a quell'anima oppres-

fa :

# SCENA QUARTA.

## MARIANNA, ED ENRICHETTA.

Mar. O Uanti inimici ha un età senza esperienza! La nostra tenerezza è ben sovente la nostra tiranna, e sanno gli uomini abusarne a spese della nostra virtù . ( vien Enrichetta. ) Voi mi rivedete perchè m' ha trattenuta Dorval.

ENRICH. Dorval! per qual ragione non è venuto

a vedermi? MAR. Era già incamminato, ma li sovvenne non so qual affare pressante, per cui dovette andare in traccia di Delcourt.

BNRICH. Che vi disse? parlò di me?

MAR. Sì; mi chiese conto del vostro stato.

ENRICH. Oh Dio! non può essere più deplorabile. Ho un amaro nel cuore, che m'avvelena anche i piaceri innocenti.

MAR. Fa d'uopo pensare al rimedio; ne abbiamo par-

parlato altre volte; conviene follocitarlo. Per me non ne veggio che un folo.

ENRICH. E qual'è?

MAR. Uno Spofo.

Enrich. Non ho coraggio di proporlo a Dorval.

Mar. Io credo poi che fora per voi lo stesso qualunque fosse; purchè aveste ad essere felice.

ENRICH. Ah Marianna. Questa non è più ch' un' illusione; chi vorrà unifi ad un' avventuriera; che ben tale chiamar mi posso, se non fosse egli stesso che pur dice d'amarmi!

MAR. E fe egli per qualche ragione che non faprei dirvi, non potesse esser vostro . . .

ENRICH. Basta, io v'intendo. Egli mi ricusa, e voi con pietoso stratagemma tentate d'inorpellarmi così amara verità. Cielo io conosco il tuo braccio Vendicatore. Ho chiuse le luci per non mirarti ; ho tradito tutto ; il mio dovere, il decoro, la natura stessa ; e tu mi punisci. Sì, merito l'altrui disprezzo, e di quello fingolarmente che meno lo dovrebbe. Volerei a nascondermi agli occhi d'ogni mortale, se meco non recassi il mio carnefice. Che più adunque mi resta? La mia disperazione. Questa mia vita . . . Che ! non son rea abbastanza, se non aggiungo il maffimo de' delitti col privarmi dell' efiftenza? Non vedrò il mio caro Genitore . . . . Ed oserei rimirar in volto il più rispettabile fra i Padri, dopo averlo in apparenza almeno disonorato? Ah che il più barbaro fra miei trifti pensieri, è quello ch' avrebbe dovuto consolarmi. Oh come volontieri darei la mia 186 ATTO

vita, purchè io potessi al suo piede sel di lui seno terminare i miei tristi giorni.

### SCENA QUINTA.

## LA CLAIRE & DETTE.

LE CL. TNrichetta parla di morire?

ENRICH. C Sì, rispettabile amico, la morte sola può togliermi a quell'aspro affanno che ad ogni momento mi lacera il cuore. (pian-2e.)

LE CL. Piangete? Siete nel flore di giovinezza ; fiete bella, e vi lasciate trasportare dalla disperazione?

ENRICH. So ben io che niente possicio, dacche ho perduta la virtù. L'assano, il rossore, l'obbrobrio mi sono indivisibili compagni al fianco. Se voi pure m'odiaste, ben n'avreste ragione. so stessa . . . .

LE CL. Disprezzarvi! odiarvi nel momento che fiete per aprir gli occhi su vostri errori ... ENRICH. Dite piuttosto su miei delitti . Ah non

potrò espiarli giammai.

MAR. Amica, io ve lo replico; voi non avete a temere l'altrui disprezzo; anzi all'opposto potete afficurarvi dell'altrui stima, se il vostro cuore...

ENRICH. L'altrui stima? mai più potrò ricuperare un ben sì prezioso; in altro tempo sorse non

s'avrebbe potuto negarmela.

LE CL. Siate pur certa di meritarla ancora, se avete forza di cedere a que virtuosi moti dell' anianimo voltro che v'agitano in questo istante. Mi sarebbe lecito d'interrogarvi per qual fatalità funesta, per qual circostanza, con un' anima sì nobile, e cotanto sensibile abbiate potuto.... L'adorabile Enrichetta era fat-

ta per essere un modello di virtù.

ENRICH. Si: io amo la virtù , ne sento tutto il prezzo: non avevo che a calcare le mie prime traccie. Ho cambiato sentiero. Il mondo, la gioventù, l'esempio, un' indegna amica m'hanno fedorta, anzi trascinata in difordini il cui penfiero avrà a costarmi la vita. E' già da lungo tempo ch' io gemo in Segreto sul mio destino, che un falso splendore, che la società, che tutto m'importuna, trattone la vostra presenza, che ora mai m' è divenuta necessaria quantunque mi sembri che mi rimproveri . . . Rimproveratemi pure, non abbiate riguardo alla mia fensibilità; ponetemi pure fotto degli occhi quanto io fia colpevole; non mi nascondete il grado di bassezza a cui sono discesa. Non potreste mai punirmi e lacerarmi il cuore abbastanza . . . già non c'è più rimedio, fia eterno il mio roffore.

MAR. Perchè non è presente Dorval ! forse si de-

sterebbe a pietà.

LE C.L. Dorval è un vile, nè si merita che il disprezzo, Delcourt m'ha fatte note le sue risfoluzioni e veggendola ora feiolta da legami dell'amore e della gratitudine, lasciò libero il cuore perchè s'abbandoni a tutta la sensibilità. Enrichetta, ascoltatemi. O nel vostro ATTO

cuore non può scancellarsi l'immagine di Dorval che forse vi dipinse amore ; o siete difposta a dimenticarvi d' un ingrato. Se amate Dorval, e vi riesca di farlo vostro, ad esso Lui v'abbandono, e l'ultima volta è questa ch' io vi ( con tenerezza ) riveggio. Se v' aggrada di seguire gl' impulsi dell' agitato vostro spirito, rifiutando ogni suo dono, e quanto di suo possedete restituirgii, ritiratevi presfo Marianna, che v'accoglierà amica; e sperate nell'amor mio, nella mia tenerezza. Non voglio udire la vostra risposta: poche ore vo concedervi a pensarci. Ritiratevi con l'amica e con lei riflettete, che agli occhi di chi è reo la virtù lancia de' lampi passaggieri, che avvolgono in tenebre più dense chi non s' affretta ad approfittarne.

ENRICH. Le vostre parole scendono al cuore, c vi producono un pò di quella calma, che da gran tempo vo cercando e non trovo. (parte . )

Mar. Andate pur ch'io vi seguo . C' è un foratiere che desia di parlarvi, permettetemi ch' io lo renda avvisato. ( parte. )

## SECONDO: SCENA SESTA

#### LE CLAIRE, POI MARIANNA, E GOURVIL.

LE CL! C I può esser cosa che più ci accosti virtù languente, che non ha bisogno che d' un sostegno per ristabilirsi in un'anima? Sarò condannato forle da certi efferi stupidi che si dicono uomini; ma un'anima che sente il pregio della virtù dee domarlo questo barbaro ed affurdo pregindizio. Ecco il forastiere. Che mai vuol egli da me?

MAR. Questi è l' Ufficiale di cui v' ha parlato Dorval. Vi lascio seco in libertà (a La Cl.) vado presso Enrichetta . ( parte . )

Gour. Oh Dio qual tumulto mi delta in petto quel volto!

LE CL. Che adorabile fisonomia! In che posso fervirvi?

Gour. Perdonate. Ci farebbe per avventura nel vostro dipartimento un giovane Ufficiale trasportato di fresco in questo Reggimento, ed era prima in quello del Colonello Mevil : Nel Reggimento Narbon, e chiamavafi allora La Fleur ?

LE CL. Oh Dio! mi palpita il cuore. Prima ch' io risponda : non mi tacciate di scortese se io chiedo chi fiate , la vostra Patria , ed il vostro nome.

Geur. Voi mi chiedete cose, che per fatale destino sono costretto a nascondere: e vi credo

184 A T T O

rento gentile che senza disapprovare una durra necessità che mio malgrado a tacere mi
sforza, vorrete soddissare, se pur vè noto,
alle premurose mie ricerche. Bassivi ch' io
mi chiamo Clerson; che ritorno dall' Indie,
dopo tre lustri di lontananza, che vado a
Dovre che ho scielto per asso,

LE CL. ( con impeto. ) E quello che cercate ...

Gour. E' mio Figlio.

LE CL. Ah caro Padre. ( s'inginocchia baciandogli la mano).

Gour. Come | fiete voi stesso! ( lo rialza. )

Le Cl. Non nedubitate. La ragione stessa che a mentir vi costringe la Patria ed il nome è la medesima ch'obbliga me pure.

Goon. Vieni al mio feno, lafcia ch'io ti firinga: ( s'arrefla un poto ) Quel pianto che mi vedi feender dagli occhi, della tenerezza e del dolore è figlio. Non vedrò più l'indegna tua forella: ella m'è cagione di tale affanno, che fento ben io accorciarmili i giorni di mia e-fiftenza, ed appreflarmi al mio fine.

La CL. Caro Padre, il vostro dolore riapre nel mio seno la crudel piaga che cominciava già a chiudessi. Non è però la memoria diquella scostumata ch'or mi dia pena; ma il sentire voi stesso a d'fliggervi tanto. Se il nostro male di qualche sollievo è capace, può essenti il pensiero ch'ella abbia sinito di disonorarci.

GOUR. Come!

LE CL. Non v'è noto ch'ella più non eliste?

LE CL. Fuggi di Parigi con un suo amante figlio d'un Cavaliere, e ritiroffi in un groffo villaggio non molto lungi da Brusselles . Il Padre lo fece indarno seguire sul fatto; ma dopo sei mesi avutane traccia, il sece arrestare, e s'eseguì la sua commissione il giorno stesso ch'avea cessato di vivere l'infelice forella.

Gour. Povera la mia figliuola! ora io fento, che se alla natura è proprio soltanto di dare il nome di Padre, ella vuol fostenerne i diritti. Non mi sarà più concesso misera figlia di rivederti resa avveduta de propri errori e lanciarti nelle braccia d'un padre amorofo, a ricevere i tuoi amplessi, a tergerti le lagrime del dolore e del pentimento! Avresti ben potuto farlo fenza timore, ch' io non avrei posto ostacolo al mio cuore, si a questo cuore in cui la tenerezza paterna non ha mai perduto di fua forza. Che la natura compiacesi nel seno d'un Padre di consacrar il suo impero, ed imprimere il fugello dell' indelebile fuo Carattere.

LE CL. Deh amoroso mio Padre.

Gour. Soltienmi o figlio, ed accompagnami alla mia stanza. Là ti farò noti i miei scorsi travagli. Figlia, figlia: io non ti vedrò più.

LE CL. Fatevi scudo dell'esperimentata voltra co-Stanza.

Fine dell' Atto Secondo

# ATTO TERZO

## S.CENA PRIMA.

### ENRICHETTA , DORVAL!

\* ENRICH. E questo dunque il fatale momento che tu altrove rivolga il piede forse per non rivedermi mai più.

DCRV. Sì Enrichettas ma prima ch' io da te mi divida bramo giultificare la paffata, e la mia presente condotta.

Enrich. E che mi varranno le tue giustificazioni, se non a rendere più acerbe le mie piaghe, ed a sarmi morir di rossore?

Donv. Io te non condanno, e folo pretendo coll' aprirti il mio cuore di rendere un tributo alla verità, che avrà a far arroffire me ftelso, ma che non mi lascierà nell'anima l' eterno rimprovero d'averti lasciata in inganno . Sediamo . ( siedono , Enrichetta fospira . ) Non verrò rammentando que primi momenti . . . ( Enrichetta si pone agli occhi il fazzoletto volgendosi ad altra parte. ) Chetati Enrichetta, e m'ascolta; sarò discreto . Sì, mi piacesti, ti piacqui, io non ricercai in te una sposa : e farlo non potevo ch'ad altra éra da mio padre la mia mano destinata, ed io avevo prestato il mio voto: tu non già la mano, ma il mio cor ricercasti. Io t'amai; e più ancora di quello potevano estendera gli

T E R Z O. 187

assegnamenti paterni posi ogni studio, e tu ben lo sais perchè non avesse a mancarti cosa che contribuir potesse agli agi d'. una vita piacevole e tranquilla. Avvicinossi il tempo ch'io dovevo ricondurmi alla Patria, ma dovendo qui trattenermi un mele circa, ne reggendomi il cuore di abbandonarti, ti propoli fin qui di seguirmi , senza apporci condizione alcuna; lo accettalti ; ed io ne fui tanto più lieto, quanto io speravo di poter quì condurre ad effetto il pensiero di ritrovarti più facilmente uno sposo . Parvemi infatti che Le Claire ti piacesse, e non avendo il coraggio di dirri ch'io non potevo effer tuo, finfi una furiosa gelosia i onde trar motivo d'abbandonarti , già persuaso che Le Claire non folo avesse a far le mie veci , ma ad isposarti ancora; oh inganno della noftra fralezza, che deluder fovente si lascia da un ben apparente, mentre va incontro ad un mal ch'è reale. Le Claire . . .

Enrich. Non più ; fento ch' io non posso più reggere. Indegno, in tal guisa deludesi una giovane a cui l' età e l' inesperienza pone una densa benda su gli occhi, che non leè possibile di squarciare per iscoprir gli altrui inganni? Dovevi tu abusare della mia debolezza? se non potevi esser mio, non potevi anzi che alimentare nel tuo, e nel mio seno la colpevole siamma, evitarmi, suggirmi! Pregiudizio statele presendesi dal nostro sesfo che debite e frale pur si consessa, quella virtù e quella cossanza di cui non sono gli

uomini capaci. Sì, ingrato, traditore ..... Ma no: tu hai ragione. Tutta mia è la colpa. La mia nascita, la mia educazione, l'esempio della virtuosa mia genitrice dovea vegliare in guardia della tradita virtù : volli accecarmi per non vedermi dinanzi agli. occhi la trista immagine della cara madre, che minacciavami col torvo aspetto: volli esser forda alle voci del cuore. No, io non ti rimprovero, e tutti a me stessa rivolgo i più ingiprioli accenti . Vanne tranquillo in braccio della tua Sposa; ma ti riprendi prima i suoi doni che mi fanno ad ogni momento morir d'affanno, rimproverandomi i miei crrori. Già i tuoi voti sono compiuti . Marianna la mia dolce amica mi raccoglie ; Le Claire promette d'isposarmi ; ma quand' anche rimaner dovessi negletta e sola, scielgo più tosto mendicar dall'altrui soccorso una affannosa, ma innocente esistenza; di quello che trar teco una vita colpevole , benchè agiata e tranquilla.

Dorv. No Enrichetta; ciò ch'io donai non riprendo; ma quand'anche il togliessi, tornerei a ridonartelo per pegno di quella pace che da

te imploro e mi lufingo d'ottenere.

ENRICH. Giusti Numi | Ho da tolerar nuove in-

giurie! Basta Dorval, abbi pietà dell'infelice mio stato, non accrescere affizione a chi troppo è affitto. Riprenditi ciò ch'è tuo ... sa che più non ti riveggia ... Addio.

#### SCENA SECONDA.

DORVAL, POI DELCGURT.

Doav. O H come è vero che l'amore non è fifte fenza speranza, e che fra la turba de nostri errori questa è appunto l'illusione che più ci hisinga. Non ko a s'improverare me stesso d'averla per nessum modo ingannata; eppure mi sa pietà; forse senve, ne questa da un tenero affettuoso sentimento che mi stà antora per lei nel core; il cui confine sta sra la più sincera stima di sue virtù, e della più pura amicizia.

Date. E così? fei contento dell'opera mia? avrefii ne pur creduto che m sì breve tempo io potessi tratti d'imbarazzo? E' pure il buon

giovane quel Le Claire.

Donv. Credi tu che ti sarebbe riuscito sì facile di persuaderlo, se amore ...

DELC. Stà zitto là, perchè in proposito di sincerità non istà bene che tu favelli; perchè vo parlarti con amichevole schietezza, la tua azione non è infinitamente eroica, ed ha un non so che . . . . Ah non voglio fatti arrossire.

Donv. Arroffire?

Dèlic. So, che siffatte imprefe, a di nostri dalla feostumata Gioventù chiamansi di galanteria; ma l'uomo onesto, senze effere un Eroe di virtù non deve abusar giammai dell'altrui simplicità. Le debolezze proprie del Sessono.

N 2 de-

ATTO

devono dar ansa ad abusarne a chiunque ha un'anima virtuosa.

Dorv. Ma tu m' offendi; eppure tu il dovresti meno, che conosci la mia samiglia, mio Padre; e che ti son noti i miei impegni.

Dalc. Ed appunto perchè ti conofco, e tutti gli affari tuoi mi fono noti, trovo minor ragione per compatirti: eccettuatane la condizione e la paffata condorta di Enrichetta.

Dorv. Oh qua appunto ti stavo aspettando. Mi sapresti tu dire qual ella sosse, pria ch' io la conoscessi; e qual sia la sua origine?

Delc. Se un folo errore non porta un uomo al colmo dell'empietà, onde abbia col manto di futte le virtu a coprir ogni vizio; par che Enrichetta stata sia come al presente lo sembra, virtuosa ed onesta; e siccome queste traggono da un'ottima educazione e la loro origine ed il loro esercizio; quindi presumer con qualche ragion si potrebbe, che vile non sossile la di lei condizione.

Dorv. Saresti tu garante dell' animo d' una Donna che altrui s'abbandona?

Delc. T'intendo: Ti giova crederla rea, quindi ogni debile ragione ti fembra un infuperabile argomento per farla tale. Finiamola, ne' tuoi rimorfi, avrai la confolazione almeno che la tua Enrichetta fia felice. Guardati parlando con Le Claire di non die cofa che pofla offenderla: Egli è teco flegnato. Evita fe non altro questi primi momenti; e se volessi dar fede ad un configio d' un amico, direi che di quà prima di sera ti partissi.

Dorv.

Dorv. Oh questo poi no. Finchè non veggio al ficurato il destino di Enrichetta di qua non parto.

DELC. Ma questo, lo chiami amore, o indiscrezione?

DORV. Chiamala come più t'aggrada, ma così ho flabilito, e forfe te ne diro poi la ragione. Delc. Oh. Ecco Le Claire con suo Padre. Van-

ne evitalo per ora. Dor. In ciò posso seguire il tuo consiglio. Addio.

#### SCENA TERZA.

DELCOURT, LE CLAIRE, GOURVIL.

Le CL (A fuo Paulre) PErmettetemi ch' io dica 'una parola a questo mio amico, giacche opportunamente qui lo ritrovo.

Gour. Parlagli pure .

Lu Cl. ( Piano a Delcourt ) Parlò Enrichetta a Dorval?

DELC. Sì, amico, ella è di se stessa padrona, e credo siasi ritirata presso Marianna.

Lu CL. Basta così. Fammi un piacere, lasciaci soli, e vanne da lei intanto, e la consola se ne ha d'uopo. Caro amico perdonami.

DELC. E che ho io a perdonarti i Chi s' impiega per togliere il vizio non ha ad arroffire . Quelli fi vergognino che ad eterno foorno delle leggi, anzi dell'umanità, a conciliare s' impiegano due anime lorde d' un difonesto amore. Vado a servirti.

4 50

#### SCENA QUARTA.

#### GOURVIL, E LE CLAIRE.

Gour. C Hi è quel Giovine? La CL. Egli è della famiglia Delcourt, anzi l'unico erede; il quale unifce ad un pia-

cevole naturale le più belle virtù.

Gour. Il nome di fua Famiglia non m'è ignoto, e se egli è qual tu lo vanti , ho piacere ch' egli ti sia amico. Oh Dio t se tua sorella nel numero delle amiche sue non avesse avuto una qualche scelerata, non avressimo a piangerla più per la sua vita, che per la sua morte. Benchè fra due giovani Donne cres do, che se non è impossibile, difficilistimo sia almeno ritrovare una vera amicizia.

LR CL. Siccome il colmo d'ogni umana felicità è un buon amico, così il colmo dell' umana miseria è l'aver un persido al fianco . . . . Ma non si parli più di quella infelice.

GCUR. Ah figlio, nel cuor d'un padre riprende natura i suoi diritti ben di sovente, e risveglia quel duolo che credeva sopito. Di te adunque si ragioni . Dimmi, e che pensi di fare ? Già vedi che la mia età verso il suo fine declina; io ho bisogno d'un fermo sostegno. Gli affari miei che furon dal cielo ad ottimo fine condotti, richieggono qualche attenzione; Io ho d'uopo di riposo. Ho qualche sacoltà, ho del danaro, e qualche picciola porzione nella Compagnia dell' Indie. M' aggrava oggi.

gimai l'attenderci, e non si può a meno quand'anche vogliafi conservarle soltanto . Il mestiere dell' armi non può concigliarsi col presente mio stato. Non ho che te folo; dovresti anche pensare ad accompagnarti per conservare ne'nostri nepoti quel poco che del cielo è dono. Sì Figlio, ci pensa. Io non voglio però farti la minima violenza. Non è tuo Padre che ti parla, ma un dolce amico che ti priega insieme e ti consiglia . Dimmi, che rifpondi ( ftà pensoso e mesto ) che vuol dir quel filenzio ? Qual secreto può nascondersi ad un Padre, ad un amico nel momento che ti dà prove di fua tenerezza? Ami forse questo nobile mestiere per modo che fenza una terribile violenza al tuo cuore non posti staccartene; ebbene sia come tu vuoi hai repugnanza per contrarre un impegno di nozze? s'aspetti sinchè la ripugnanza sia vinta, essendo io molto ben perfuaso che alle voci della ragione e del affetto paterno tu non abbia a chiudere fempre l'orecchio . Su via, spiegati, aprimi il tuo cuore, che ben si merita la tua confidenza uno che sacrificò tutto se stesso ed i più teneri suoi sentimenti per renderti ricco e tranquillo.

LE CL. Padre, mio caro Padre, non è già ch'io voglia tacervi il minimo dell'anima mia; ma mi rende confuo tanta bontà nel momento ftesso che volendovi appunto mostrare fenz. velo il mio cuore, ho qualche ragion di temere di avervi a recar dispiacere; e vò bilanciando meco medesimo se sosse più per

giovarmi la paterna vostra dolcissima condiscendenza, o il vostro rigore.

Soun. Non hai a temere nè l' uno nè l' altra: e fono ben certo, per quanto di te mi venne riferito, che non avrai a svelarmi cosa che in danno nostro ritorni, o a nostro disonore. Spiegati.

LE CL Il farò adunque con la maggiore ficurezza. Il mestier dell'armi nè mi dispiace, nè per esso ho trasporto. Fra que' che lo esercitano, ed in tempo di pace singolarmente, se la maggior parte si lascia condurre dall'ozio ad ogni eccesso sino a far arrossire l' umanità; vi sono quelli però, che coll' esercizio delle più belle virtù compensano in parte degli altri i danni che recano a si nobil arte; quinci col feguir questi, e coll'evitar gli altri ho fatto in modo che nè odiosa, nè amabile m'avesse a riescire; sicche qualora vi piaccia sono disposto a chiedere il mio congedo, ed a seguirvi dove più v'aggrada. Per rapporto poi all'accompagnarmi, io c'ero già disposto anche prima di rivedervi , e ne ho anche fissatto l' oggetto, il quale in questo stesso albergo dimora. L'avrei satto senza il voltro consenso quando non m'era possibile d'ottenerlo. Ma non lo farò certamente ora che il posso, se il vostro volere non ci concorra. Tali circostanze accompagnano la vita di quella ch' io mi sono scelto, che temo non abbiano a fare full'animo vostro la più force impressione; non temete però, affine di persuadervi userò le preghiere e le lagrime ; ma fe non mi riesca, sacrifichere gli affetti miei, quand'anche ne avessi a morire, perchè veggiate che de la vostra bontà non sono indegno, e che merito d'effere vostro figlio per la più perfetta obbedienza e rassegnazione.

Gour. ( S' alza. ) Vieni al mio feno, le tue parole mi giungono al cuore, e ci rifvegliano quella gioja ch' era già da tre lustri sbandita. Confidati nel mio amore, e segui a svelarmi quelle circoftanze della tua Spofa per cui temi la mia disapprovazione.

LR CL. Sappiate . . Ma eccola appunto; miratela, e nel di lei volto troverete anticipate le mie discolpe . . .

## SCENARQUINTA

### ENRICHETTA, E DETTI-

Enrichetta esce per quella parte ov'è l'appartamento di Marianna, e veggendo Gourvil s'arrefta .

A Ccottatevi Enrichetta: Questi è mio Padre, e spero lo abbia ad essere di voi pure: cominciate da questo momento a riconoscerlo per tale e ad amarlo : egli non può effer migliore.

Gour. No non temete o Figlia, il tenero amore che ho per lui , vi da diritto fopra il mio cuore, e farò forse per consolarvi. ( che amabile fisonomia. )

ENRICH. (Gli bacia la mano. ) Signore , la vo-

ftra bonta, qualunque fia per effere il mio destino, penetra per siffatto modo l'anima mia, che mi sforza invincibilmente a rispettarvi e ad amarvi; e volesse pur il cielo che agli occhi vostri degna fossi d' essere tra vostri domestici, non che vostra figlia, ch' io non avrei ad invidiare il deltino de' più felici folo per effervi a canto; Ma oh Dio pur troppo fo de non meritar ne pur questo, povera qual io mi sono, e spoglia di tutto ciò che ad un tanto onore richiederebbesi.

Gour. Mi sono grati i vostri teneri sentimenti, e vi conforto a sperate. Non fo ancora qual voi vi fiate . ma fe altro non mançavi che le ricchezze, sappiate pure ch'io non ne vò in traccia, e ch'io confidero le doti più pingui, figlie di quello smoderato lusso che va devastando l'Europa, qual tarlo fatale che da l'una ne l'altra famiglia paffando ne altera poco a poco l'economia, ne sconhette le parti più essenziali, e le incammina alla destruzione. Da l'altra parte io spero tanto nella virtù di mio figlio, che se v' ha scielta, avrà scoperte in voi quelle doti che non abbiano a farci arrossire, ma a procurar invece la comune felicità !

ENRICH. Oh Dio mi senso morire ( s' abbandona fu d'una fedia. )

Gour. Che vuol dir cio? quell' improvviso affanno . . . Figlio . . . Sarebbe mai . . .

LE CL. Ah prima che abbia in voi luogo alcun sospetto, che offender possa la mia, e la di lei virtù, afcoltatemi; che ciò appunto che a

#### TERZO.

dirvi mi resta è quello che può determinarvi o a compatirci ed a confolarci, o a troncare le nostre più dolci speranze. E mrichetta savei cuore, e quelle picciole circostanze di vostra vita chi o andrò ricordando, sate che servano non ad avvilirvi, masa stabilire sempre più nell' animo vostro quelle virtà che mai s'estinstro, quantunque un' imprudente condotta abbiale per qualche momento ecclissate.

ENRICH. Sì, generofo amico, non ricoprite veruno de miei difetti per cui non farò mai punita abbastanza.

LB CL. Nacque a Chalons dalla Famiglia Dorfet: rimalta ne suoi primi anni priva de Genitori fu da una fua Zia educata vedova del Fratello del Padre suo ch'era già morto e con esso estinta la sua stirpe. Il mal esempio della Zia, le feduzioni d'una scelerata amicala trassero a commettere di quelle imprudenze che gli uomini ingiusti sovente, non perdonano al fuo fesso, ed agli occhi loro compariscano errori gravissimi. Perdette anche la Zia; e si su allora appunto che ritornando in i fe stessa e veggendo il precipizio sull'orlo di cui camminava, pensò coraggiola di fottrarfene, sciegliendo a tal uopo quel mezzo che credette il migliore, ma che infatti la condusse al più tristo passo ch' ella facesse giame mai. Pensò d'abbandonar la Patria, dove avea di se fatta non virtuosa mostra, ed approfittando d'un Giovane per cui credea avere dell' amicizia, e forfe era amore, con esso lui da

una fedel fua ferva accompagnata quà giunfe ; dove nel suo condottiere scoprendo non pure intenzioni, da se lo scacció, ritirandosi presso un' onesta sua amica de in questo medesimo albergo dimora, e ch'è quella medefima che voi vedeste, che teneramente ama, e che protesta di voler seco dividere , la propria fortuna. Se le sue sventure, la fatal combinazione de casi suoi, la sua età, il suo periglio ponno in voi destare una scintilla di quella pietà di cui ho ricolmo ed oppresso il mio cuore, spero ch' abbiate a consolarmi; molto ben certo ch' abbiate ad esserne contento qualora il tempo vi faccia in lei ammirare quelle virtu , che non mi lice alla di lei presenza di porvi sotto degli occhi, ma che la fanno degna d'esservi figlia.

Gour. (Stà pensose, ma sereno in volto) Figlio, il mio affetto paterno tenta dal mio duore tener lontano ogni dubbio di tua sincerità; ed a compatirti non contribuisce poco quella modestia che traspira dal di lei volto, e che tanto mi piace. La mia età però; la lunga esperienza, e l'attento studio ch'io possi mai sempre per conoscere il cuor degli uomini il più delle volte mascherato e sinto, mi tiene un pò sospor.

ENRICH. Ah Signore . . . . . . . . .

Gour. No Enrichetta; la mia irrefoluzione nonavra a recarvi alcun danno. Siavi di conforto intanto che i casi vostri, le vostre circottanze mi destano compassione nel seno, che persono di confolarvi. TERZO.

I.E. C.L. Io non speravo meno dal vostro affetto ... Godra. Io csigo da voi in contracambio del mio amore obbedienza è rassegnazione. Tutto sarò per vedervi quieti e tranquilli, ma non voglio render ragione de mezzi ch' io sceglierò per giungere ad un, tal sine. E e qualche sospento potesse nascervi in seno, pria che giunga a turbarvi la pace è ad assessignero; richiasmate al pensero ch' estrambi mi siete sigli, e che ve ne dò un sicuro pegno collo stringervi al seno. Andiamo (partime).

Fine dell' Atte Termo.

# ATTO QUARTO

# SCENA PRIMA.

#### GOURVIL, E MARIANNA.

Eour. E poi vero tutto ciò che mi fi dice di Enrichetta? A quanti io n' abbia chiefto fin ora non m' hanno fatto che il di Lei elogio, quinci meco ftesso ragionando conchiudo; o ch' ella è veramente virtuosa; o che se così oltre sa spingere la finzione, ella è la più scelerata di tutte le femmine.

Mar. Vi dirò il vero Signore: Io sono la sola a cui Enrichetta abbia svelato interamente il fuo cuore: ed in esta ho scoperto de sublimi principi di educazione, i quali hanno saputo ritrovarsi la strada attraverso de suoi errori, per ricoadurla al retto sentiere; anzi nel narrare la propria storia ha si poco riguardo a se stessi a lode, qualora lecircostanze di sua vita la costringono a ricordare le sue virtù. Il suo modo di vivere poi, s'irriprensibile sua condotta da che in questo albergo ritrovasi è tale, che seppe ad un tembergo ritrovasi è tale, che seppe ad un tem-

po e farfi amare, e farfi ammirare.

Gouza. Potrebbe forfe averne molta parte, o il
defiderio di trar qualch' un altro ne' fuoi lacci, e di migliorare perciò la fua fortuna: o
di fottrarfi da perfona ch' erale omai divenuta odiofa.

MAR.

MAR. Perdonate Signore niente di più falso. Se avesse voluto render migliore la propria sortuna, non avrebbe, come pur sece, restituito a Dorval tutti i suoi doni; e se avesse voluto trar altri a suoi lacci, non avrebbe con tante lagrime tentato il cuore dello stesso perchè divenisse suo Sposo.

Gour. Le vostre ragioni mi pongono in maggior imbarazzo, e so meno a che risolvermi.

MAR. Signore, quella bontà di cui tanto ragiona voltro figlio, e che pure promife di confolarlo, come potrebbe di fe far pompa, fe Enrichetta non fosse in qualche modo colpevole? La pietà ha per oggetto gl'infelio, e quello lo è più d'ogni altro, che quantunque noto a fe stesso, la paparenze lo condannano agli occhi del Mondo tutto.

GOUR. Ma la pietà d'un folo, in vece di garantirla agli occhi altrui, è di pregiudizio a fe ftessi, ed io artichi, e difere mostrato a dito, senza verun vantaggio dell'appannato suo onore. Basta, è necessarioch'io parti con Dorval.

MAR. Ecco Delcourt: egli ne saprà dar contezza.

#### SCENA SECONDA.

#### DELCOURT , B DETTI.

MAR. V Edeste Dorval?

DELC. Io no :: e se ho a dirvi il vero di
lui non curo gran satto . La sua condotta
verso Enrichetta non m'ha persuaso molto
Tom. I.

in suo savore. Veramente io non sono us capo d'opera ond'essera litrui d'esempio; ma non avrei fatto quel ch'egli sece per tutto l'oro del Mondo. Diavolo! una Ragazza cht seco sugge, tratta dalle più vive espressioni di tenerezza e d'amore, che tutto arrischia; ch'abbia poi a veders sul più bello abbandonata e negletta; non so perdonargisela. Oh il buon giovine ch'è vostro siglio sono perebbesi mai lodare abbastanza, egli ha saputo con piè sermo calcare quell'umano rispetto, ch'è il più siero tiranno della ragione.

Detc. Amore! Si qualora è cieco; non già quand è condotto dalla virtù; ed egli era prono ad onta del fuo affetto di cederla a Dorvil, qualora avesse voluto darle la mano di Spo-

fa.

MAR. Anzi non volle dichiararsi con Enrichetta prima che non sosse apposta tal condizione. Gour. E se tentassi io medessimo di persuaderso

che ne potrebbe avvenire?

DELC. Nient' altro che procurarvi un dispiacere. Se sapeste quanto iomi sia adoperato, e quante se parsi inutilmente parole e prieghi, visuggirebbe la voglia di provarvi. Oltre di che vostro figlio rimarrebbe colpito nella più tenera parte del cuore: primieramente perchè ama Enrichetta da vero; e petchè soffiriebbe mi cred'io, ch'ella sosse del più vii della terra, anzi che di Dorval, ch'egli odierebbe a morte, se il suo cuore sosse amorte, se il suo cuore sosse capace di sì basso affetto.

MAR.

MAR. Lo stello dir si dovrebbe di Enrichetta. DELC. Viene appunto vostro figliuolo: ragionatene con esso lui, tentate il suo cuore. Intanto vado in traccia di Dorval, se mai risolveste di parlargli.

MAR. Io vi lascio soli, e vado a tener compagnia ad Enrichetta.

#### SCENA TERZA.

#### GOURVIL , E LE CLAIRE .

Gour. C Iungi opportuno . Ho lasciato Enri-I chetta nelle mie stanze, ed ora va feco Marianna; ficchè in questo luogo appunto mi conviene parlarti. Ho promesso di consolarvi entrambi, e mi sono riservato soltanto la scielta del mezzo. Prima però ch'io ti faccia parte de' miei configli, da te bramo, anzi lo voglio; che con tutta la schiettezza, e la fincerità, ch' esser dee il nume di chiunque ha in petto anima virtuofa, alle mie interrogazioni risponda, senza chiedermene la ragione o il perchè.

LE CL. A più debil prova por non potreste quel rispetto e quell'obbedienza ch' io aurò sempre per voi, finchè io spiri aura vitale.

Gour. Quant'è che conosci Enrichetta? LE CL. Già da due mesi-

Gour. Quando incominciasti ad amarla?

LE CL. Dal primo momento che la vidi. Gour. Ne sapevi allor la storia?

LE CL. Jeri fol tanto mi fu nota,

ATTO.

GOUR. Dunque la credevi moglie di Dorval? Le CL. Appunto.

Gour. E l'amasti?

204

LE CL. Sì l'amai, ma non avevo ad arroffire ne pur meco stesso dell'amor mio.

Goun. Vana lufinga, anzi fatal inganno; credefi di poterne limitare i gradi, e mentre fi flà numerandoli, amore è di già divenuro fignor e ziranno del cuore. Quali erano adunque le tue fireranze?

LE CL. Nessuna .

Gour. Che amasti dunque in lei?

LE CL. Più che il fuo volto, la fua virtù.

Gour. Altro inganno: bilogna conoscerla la virtà per amarle. E tu l'amasti pria di conosceria. E qualora ne sapetti la storia, che amasti in lei?

LB CL. All'amore, ed al rispetto, s'uni la compassione.

Gour. Avresti però alla stima e alla pietà posposto l'amore, cedendola a Dorval?

LE CL. Di tanta virtù ho avuto il cuore capace. Goun. Dunque in te amore era retto dalla ragione. Sempre più in te riconosco undegno mio figlio. Se adunque sosse assicurara la felicità di Enrichetta, sosse in scuro la sua onestà, fi togliestero quelle macchie con cui tento d'ap-

pannarla, sacrificheresti il tuo affetto? LB CL. E come?

GOUR. M'ascolta. Ho pensato meco medesimo che nessuno stato a lei più convenga che quello di chiudessi in un ritiro. L'aver un consorte al fianco a cui note sieno le sue debolezze può

QUARTO. bud elsere per lei una forgente inelaufta di mortificazione e d'affanni . Se lo Sposo perdutamente la amasse, la di lei più irreprenfibile condotta non potrebbe dalla gelofia garantirla del marito a ragion sospettoso; Se debile poi fosse del suo Sposo l'affetto, ad ogni momento forse avrebbe a sentir de'rimproveri: oltre l'efsere non curata, sfuggita, vilipesa , mostrata a dito da tutti i Parenti del suo consorte e dagli amici ancora. Il vivere da fe stessa in mezzo a que' stessi pericoli ne quali ebbe per inesperienza a cadere, non fe le conviene, qualora brami veramente d'essere virtuosa, e di compensare il disfipamento: pafsato, con altrettanta ritiratezza . A lei si lasci pure la scelta, che l'accompagnarle da tutte qu'elle circostanze che gliel rendan men aspro sarà cura di chi cerca beneficarla.

LE CL. Pensare voi , che sia agevole il persuaderla?

Gour. Ed ecco posta la sua virtù alla prova. Ed io quindi n'avrò un l'aggio, onde argomentare che ne' vostri elogi non abbia parte nè amore, nè amicizia, nè compassione.

LE CE. E se alle prime vostre parole cedesse? Gour. Ebbene, si meritera tutta la mia stima, la mia lode, la mia bontà. E se n'andrà a viver felice.

LE CL. Ma vostro figlio ne morrebbe di dolore. GOUR. Come! non fei tu quello che in lei più

che il volto, ami la fue virtà, che alla fua felicità facrificheresti l'amore?

LE CL.

I. CL. Ah Padre: di tanta virtù non farei ora capace. Ben lo fui allora che la credevo d' altrui; mi fentii lacerar il cuore, gelarmifi il fangue nel configliarla ad adoprar ogni mez-20, ad usar ogni arte per penetrar l'anima del fuo seduttore; ma pure all'amicizia alla virtù al dovere sacrificai i più teneri sentimenti: ma poi ch'ella il ritrovò inflessibile. abbandonai il mio cuore a tutta la tenerezza, al più sviscerato amore, e lo sento radicato sì forte, che non mi fi può togliere che colla vita. Deh se questa vi è cara, non la esponete al più fatal rischio, se in me riconoscete l'unico sostegno dell'illustre vostra stirpe, della vostra vecchiezza, e se mi lice il dirlo uno che tenta d'assomigliarvi, conservate col concedermi Enrichetta, questa efistenza che pure è vostro dono. Che se in me cercaste un Eroe, ah non trovarete che l'uomo. il quale ad una legittima passione abbandonato, non vede fuori di quella, che affanni, che pianto, e la più tetra disperazione

Gour. Questi tuoi trasporti più che a pietà mi destano a meraviglia: come nel breve girar di poche ore ha potuto divenire in te sì violento amore! Che devo pensare di tua vir-

LE CL. Ah Signore, può limitarsi i gradi di fenfibilità nell'uman petto ! Si può render ragione del poter d'amore! Ma sia in me o debolezza o virtù , a questa rinonziar non deggio, a quella non posso : e dal vostro amoroso cuore non cerco che quella pierà che QUARTO.

non potete negarmi, dopo le vostre promes.

se, che a vostri piedi l'imploro; nè m' alzerò senza averla ottenuta quand' anche ne
avessi a morire (s'intinocchia.)

#### SCENA QUARTA.

#### DELCOURT, E DETTI.

( entrando dice fenza por mente a Le Claire )

DELC. DOrval . . .

LE CL. On ( s' alza con impeto e dice ) Dov'è?

DELC: Non s' inquietare . L' ho cercato fin ora
indarno.

LE CL. Ed a qual fine?

Gour. Desideravo ragionar seco; ma cessa il motivo, e però di lui non si parsi. Sono grato alla vostra attenzione; effetto dell'amicizia ch'a mio siglio mi stringe; di quell'amicizia di cui essendovi note le leggi tutte, sarà che meco v' uniate a procurare il suo maggiore vantaggio.

LE CL. Delcourt: trattali di togliermi Enrichetta; nè i tuoi configli potran mai prevalere a que del Padre: meco più tofto t' unifici a piegar il docile l' amorofo fuo cuore,

Datc. Signore parlerò schiettamente: le leggi dell' amicizia mi sforzano di configliar all' amico la virtù in confronto d' un vizio: ma non già d'un pregiudizio o d' un umano rispetto, che di sovente è d'osfacolo all' esercizio delle più eroiche azioni. Dirò dunque quel ch' io ne penso svaza aver riguardo nè all'

benefico di cui tutti siam figli, il quale contento che da noi il vizio si fugga, ci lascia tra la virtù e la perfezione libera del tutto:

la scelta. ( Gourvil pensa. ) LE CL. Oh quanto ti devo amico.

DELC. Nulla mi devi perchè in me non parlò l'amicizia, ma l'umanità nella sua schietta savella.

Gour. ( A Le Claire . ) Chiamami Enrichetta . LE CL. Egli è intenerito. Ubbidisco. ( parte. )

Gour. ( a Delcourt ) L'amicizia che in voi parla senza di voi , vi fa der ne sofismi . La prima legge che ci scolpì nel cuore l' Ente supremo su la subordinazione del figlio al

QUARTO: Padre , e la tenerezza al Padre per il ben essere de figliuoli . Nè può dirsi pregiudizio quello che viene adortato dal comume confenso degli uomini saggi . Ma non più . V' abbraccio, e vi ringrazio, e mi vi protesto obbligato.

DRIC. Forse saro in errore, ed ha ciascheduno i propri principi : ma il mio cuore altrimenti

non mi configlia.

Gour. Quando farete Padre i voltri penfieri faranno a miei uniformi.

#### SCENA QUINTA.

ENRICHETTA, LE CLAIRE, MARIANNA, E DETTI:

GOUR. V Enite Enrichetta , voi forse potrete determinare i miei dubbi . Ho promesso di consolarvi, ma il tempo mi sono riservato ed il mezzo di farlo . Interno a questo ho già preso le mie risoluzioni , ma non già intorno a quello. Penso di ritirarmi a Douvre, voi verrete con noi, anzi mi precederere con mio figlio, ed io vi seguirò qualora avrò ottenuto il fuo congedo ; e là vi

darete la mano di sposi.

ENRICH. Le vostre parole mi piombano sul cuores e più che mai fiera ci risvegliano la tetra idea del passato. Ciò che dalla vostra bontà mi viene offerto, in altri tempi farebbe ftato un'ingiuria: i miei errori vi danno diritto di eredermi capace d'accettare l'offerta, e di farmela ancora fenza verun riguardo - Tutto

A T T O promisi per cattivarmi la vostra pietà, e rendermene per tal guifa meritevole ; ma se da me efigete cofa che in vece di scancellare le macchie incautamente apposte al mio onore, abbia a farle maggiori, perdonate se mi veggo costretta di rinonciare alla stessa vostira pietà. Avrò per voi nulla ostante isentimenti medefimi di rispetto di gratitudine e di tenerezza; e nel punto stesso che facendomi giustizia attribuirò a' miei errori la mia sventura ; quella mano che pur volea in tanto uopo soccorrermi bacierò rispettosa: e temprando colle più amare lacrime il pane dell' indigenza, quantunque da voi lontana benedirò mai sempre la dolce vostra memoria . ( fi copre gli occhi. )

MAR. Enrichetta, mia cara amica, rasciugate le lagrime e rafferenatevi. Godrete meco in pace quel poco che piacque al cielo di darmi, ne la tranquillità de vostri giorni verrà turbata giammai: che se pur qualche volta volgendovi addietro bagnerete il ciglio di pianto, accrescerà quello la vostra gioja, poichè le lagrime che dal pentimento derivano fono più foavi del rifo che dal vizio sen viene. Signore; qual ella fosse, non so, o ricufo saperlo, ma io conosciuto ho sempre una Enrichetta virtuosa e d'irreprensibile condotta: a questa m'abbandonai colla più tenera amicizia; e vado di questa più superba, che non farei di tant' altre, che dell'apparenza foltanto della virtù contente , covano in seno l'anima più viziosa.

DELC.

Delc. Alle generose osserte di Marianna non saprei veramente che aggiungere; ciò nulla ostante per darvi un contrasegno di quella stima che per voi sapeste ispirarmi, dirò, senza ossende la delicatezza della assertuosa vostra amica, chi os saro pronto a utto ciò che potesse alla vostra felicità contribuire; nè aveste già a temere d'un sine men retto, perch'io abborrisco a morte coloro che vestono il più turpe fra vizi col manto di quella virrà di cui va più superba l'umanità, qual si è quella di soccorrere gl'infelici. Ma che sa intanto Le Claire, perchè quel cupo filenzio?

Le CL. Se del mio tacere su da principio cagione la sorpresa ed il duolo, ora lo è il roscoro di vedermi superato e vinto in generossità. Voi selici i che non avendo a ricever leggi che dal vostro cuore vè concesso di prirlo interamente a tutta la sensibilità. Ah Signore! amorosissimo mio genitore, risparmiare al sensibile animo mio il delitto, che una volta soltanto in vita mia io abbia a de, siderare d'esfere di voi privo. Il mio cuore è nell'estrema violenza, in esso lui contrasta coll' ubbidienza l'amore, e sento ben io che se quella abbia a vincere, non godrà di sua vittoria a lungo, perche non potrò reggere. Ah vi ritorni al pensiero l'inselice, vo-

stra figliuola e mia forella, se sosse Gour. Indegna! Ella è cagione e lo sarà mai sempre del mio dolore!

ENRICH. Arrestatevi . . . che ? avete una forel-

2 12

LE CL. Si, l'ebbi.

GOUR. Sconfigliato che mai dicesti?

ENRICH. E chiamavasi?

LE CL. Giulia.

ENRICH. Gran Dio! fostienmi . E nacque? ( tremando. )

Chur. Imprudente!

ENRICH. Per carità non gli vietate rispondermi.

LE CL. Nacque a Parigi.

ENRICH. Fu educata ? ( fempre con trasporto , vibrato e pronto. )

LE CL. Da fua Zia.

ENRICH. (un pò più tranquilla. ) E' vi chiamate Le Claire?

I.R Cr. Ful col Padre coffretto a cangiar di nome .

ENRICH. ( con emozione ) Signor ed è vero ? ( a Gourvil . )

Gour. Pur troppo.

ENRICH ( con impeto timorofo . ) Il vostro nome farebbe . . .

LR CL. Gourvil.

EBNRIC. Padre ( cade fu d' una sedia, Marianna se le accosta per assisterla. )

MAR. Oh inaspettata scoperta !

Delc. ( Fa un atto di meraviglia ma tate. Le Claire, e Gourvil rimangono in atteggiamento di forpresa che li rende flupidi . S' alza Enrichetta e debilmente lanciasi a piedi del Padre . )

ENRICH. Ecco la sventurata vostra figliuola, la figlia ingrata del Sig. di Gourvil, quella che rea si confessa, ed a cui altro non rimane a

Q U A R T O 2 215

defiderar che la morte; il cui ultimo respiro come lo è al presente sarà per voi per la virtù. Non merito più che mi chiamiate col dolce nome di figlia, sono indegna del vostro affetto, della vostra stima, nè chiedo colle più amare lagrime che la vostra pierà, la vostra compassione. Io corro ad abbracciare lo stato più vile il più umiliante...

Oh Dio non acquisterò più il perduto decoro, la vostra tenerezza.

Gour. Ah figlia . . . .

ENREM. Che! Voi mi chiamate ancor vostra siglia! Nom mi si deve si dolce nome. Lasciatemi spirar a vostri piedi. Oh dolci nomi di
Padre e di Fratello, come mal risuonano sul
mio labbro... Ma nò (s' alza) agli altri
miei delitti non voglio aggiungere quello di
farvi colla mia presenza arrossire... Padra
io vi bacio per l'ultima vosta la mano: que
tò è (a Le Claire) l'ultimo abbraccio; più
non si rivedremo. La mia memoria almeno
da voi tutti s'onori di qualche sospiro.

(parte frettolos.)

Gour. Cielo la tua Provvidenza ci falvò dal maffimo de delitri. Ah Giulia, fei rea, ma fento che mi fei figlia. Amici, figlio, foccorrafi quell'infelice, e reggete nel tempo cheffo un tenero padre che d'affanno languifoc. (melli e taciti la fegueno.)

Fine dell' Atto Quarto.

# ATTO QUINTO

### SCENA PRIMA.

LE CLAIRE , FOT ENRICHETTA .

LE CL. A H Giulia, Giulia . . . . . , Sì, 1 convien ch' io ti fugga. Io t'amo? . . . . ed a qual oggetto è l'amor mio rivolto? . . . . . Ah Le Claire nascondilo a te stesso, guardati di pronunciare quel nome. Che orror, che delitto ! Ed io ne farò capace? . . . In qual uopo mai mia virtù m'abbandoni! Giulia m' è suora, non già sposa, non già l'amante. T'intendo mio cuore: fa debile schermo alla troppo accesa fiamma la ragione nascente. Cerco indarno nel mio petto lo sdegno contro colei che machiò l'intatto onor di Gourvil, e ci trovo invece Enrichetta che col suo ritorno alla virtù seppe destarci compassione , amore . E come mai in un'anima sensibile, e nel medesimo istante, per uno stello oggetto può egli cangiar tenore ! . . . Perchè mai tante circostanze si radunarono per far che credendoti estinta ! avesse poi a costarmi tanto la tua esistenza. Di te invece puni il cielo la sedutrice tua amica che ti prevenne nella fuga, e fu del mio sbaglio cagione. Ma qual delitto in me puniscono i Numi, l'assomigliarli forse col essere benefico ! . . Ah che io deliro . . . S' affretti, si sugga ... Che! cercercherò la vittoria fuggendo? Deve refisere chi brama il vanto d'essere virtuoso. Ah che con tal vanto coll'amato oggetto sotto degli occhi non è che una sollia, figlia del orgoglio e d'un con temerario. Sì, io ti suggo per sempre. Giulia addio.

Per sempre. Giulia addio Enrich. Le Claire t'arresta.

La CL. (Polgefi con impeto poi dolcemente dice)
Lafciami Giulia , lafcia ch' io corra dove
mi vuole il deftino , e dove chiamami un
necessario dovere.

ENRICH. Se in te ho perduto lo sposo, dovrò perdere ancora il fratello, l'amico? Crude-

le !

LE CL. Involo agli occhi tuoi non l'amico, non il fratello; l'amante. Voglio piuttosto che tu mi chiami ingrato, crudele; che dal fondo del petto fentir alzarsi una voce terribile e tetra per dirmi scelerato.

ENRICH. Fermati, e m'ascolta.

LE CL. Oh Dio!

LE CL. Oh Dio!

ENNICH. Furono conformi gli affetti nostri, ed ebbero sempre virtude al fianco: summo amici, amanti, sposi, ed ora siamo fratelli. Allor che cominciammo adamarci; a te l'amico, a me su di freno la speme d'esser d'atrui, perchè amore non oltrepassasse i confini dell'amicizia. Sciolti poi ci amassimo teneramente, e una vicendevole virtù ci fostenne. Ed ora che samo germani sarà per noi debile schermo il dovere e la legge? Saremmo sordi a quelle voci onde natura ci sgrida? Non ti spiaccia di lasciatti vincere dalle

ragioni d'una Giovane Donna, che al prezzo de suoi rossori e de suoi rimorsi acquistò senno e prudenza. Rimanti , l' emula nostra virtù ci sosterrà a gara. Che se pure di dividerci sarà d'uopo, su rimarrai al fianco d' un Padre amante onde fostenerne l'ultima vecchiezza; ed io che sono rea, andrò lungi dal vostro aspetto a nascondere il mio affanno e'l mio pianto.

LE CL. Oh te felice entro il cui seno non destò amore fiamme così vivaci. Sì lo veggio . lo conosco l'eccesso del mio delirio. Cerco col pensiero tutti i nascondigli del cuore e non trovo che scarsa luce , che nel volgere a te le luci pare che si dilegui e sparisca . Pende fra due l'anima agitata ; vorrebbe spiccare il volo verso la virtil amica; ma lanciaradosi alla tua immagine che le presenta amore, a quella s'abbandona, e stà ful punto di perdersi. E dovrò scherzar superbo sul margine d'un tal precipizio? Ah tu lo puoi, te felice l che forse non m'amasti giammai.

ENRICH. Sì che io t'amai, e che t'amo ancora teneramente, ma ficcome è più facile a chi conobbe l'errore l' evitarlo, di quello che a colui che mai noi conobbe, quindi io fo più facilmente col mio dovere misurar l'amore, e quantunque io non possa alle mie leggi renderlo foggetto, tiranno però più nol voglio

e nol soffro. Ma sia pure più debile il mio amore, e siami perciò più facile il consigliarti: saranno nullaostante meno forti le mieragioni? non hanno elleno per iscopo il tuo onore la tua virtù. Non venne da tuoi consi; gli quel primo raggio di luce che scosse si corsidita mia ragione ? perche sdegni ch' io posta tra mici deviamenti andar superba d'averti arrestato sul cammino della virtù, mentre divisavi d'abbandonarlo? Brami sorse chi io divenga colpevole per se ancora? Ah ne morrei disperata. Ma giacchè d'un tanto amore ti vanti, ne pretendo da se la prova e la voglio: che per questo intero giorno, nè d'abbandonarmi; nè del nostro amore si parli; e non sarà per te senza premio l'obbedirmi: Domani pria dell'aurora sarà la tua, la mia virtir suo di periglio.

La Cl. Si. Dal primo momento ch' io ti conobbi Virtuofa, a me stessio la legge imposi di feguir ogni tuo cenno. Sentirà il mio cuore tutta la violenza, ma dovrà sossimi conpere. Sarà questo forse il primo passo a quella vittoria, ch' io debbo ottenere, o cessar di vivere; che ben si compra la morte col prezzo dell' innocenzà. Ma dimmi almeno, per qual mezzo mai pretendi giungere ad u-

na impossibil meta!

ENRICH. La docile tua condificendenza merita ch'
io ti compiaccia. Prima del di novello . . .
Ecco il Padre. Ti ricomponi. Mi ritiro nella mia stanza, dove al più presto t'attendo.
E' necessario ch' io raccolga lo spirito agitato

ancora e confuso. ( parte. )

#### SCENA SECONDA.

#### LE CLAIRE, GOURVIL .

LE CL. Q Ual farebbe mai il mio rossore se a vesse ad accorgersi il Padre di mia debolezza!

Gour. S'è veduto Dorval? ( scorucciato. )

Le CL. Delcourt ne va su le traccie, nè molto star potrebbe a recarne novella.

GOUR. La mia impazienza s'accrefce. Oh quant'à mai crudo il tenore del mio deflino! Non vidi mai un passaggiero lampo di gioja, che non si traesse di cruo una lunga serie d'assani e di guai. In te solo o mio caro siglio un puro contento io ritrovo... Ma tu statutato e pensoso, e direi quasi in sembianza d'uono da siero duolo oppresso. Qual nuovo dolore...

LE CL. Ah Padre! posso esser lieto, mentre i due oggetti che tutta occupano i anima mia gemono, sotto diverso peso bensì, ma enorme egualmente di meltizia e di affanni?

Gour. E ragionevole il tuo duolo, e me necompiacerci ficcome quello che da un animo ben fatto e compaffionevole fen viene ; ma pure mi fpiace, perchè di giulto pretefto ti ferve a celarmi un turbamento, che ha radici affai

più profonde.

Gour. Che vorresti dirmi? La pallidezza del volto, que' sguardi che ssuggono d'incontrarsi QUINTO.

co' miei, ch' ora al cielo ed ora al fuolo iflupiditi s' arreftano, sono tutti contrasegni d'
un dolor prosondo... Oh Dio! qual sospetto mi stringe con fredda mano il cuore?...
Le Claire (grave) avrebbe Giulia?...
Le Claire (grave) avrebbe Giulia?....
dolse). No non temere, la stima ch' ho
della tua virtù sta in guardia al mio cuore,
e vi scaccia ogni dubbio. Sì che lo so,
quel virtuolo mio siglio che dar seppe siceto ad un amore innocente, saprà suggarlo ora che sarebbe colpevole. Veggio ben io il
magnanimo sorzo nel pallor della fronte, e
la virtoria ad un tratto. Vieni di nuovo al
mio seno: agli occhi miei ti rende più caro
il contrastato trionso de tuoi affetti.

LE CL. Le vostre parole sono d'una benefica divinità che m'anima e mi consorta.

## SCENA TERZA.

## MARIANNA B DETTI.

MAR. V Ostra Figlia desia parlarvi, e vi priega o di portarvi alla sua stanza, o di permetterle che qua sen venga.

Gour. C'è qualche cosa di nuovo? Cara Marianna quanto vi devo. Che ha Giulia?

MAR. Non faprei che dirvi. La vostra bontà, il generoso perdono che le concedeste, in vece, d'arrestarle sul ciglio le lagrime, sembra che n'abbia aperta una nuova sorgente.

Gour. Quel ch' ora sparge è pianto soave : Generosa amica procurate distraerla, e ditele

120 A T T G
ch in fono da lei a mementi.

MAR. Non c'è che la prefenza vostra che la confoli ( Parte. )

## SCENA QUARTA.

#### GOURVIL, B DETTI.

Gour. Qual rango, qual titolo s' accosta a quello di Padre? Qual doke piacere è per un figlio amorso il pronunciare un tal nome, ed il ripeterlo ael fondo del cuore. Ecco Delcourt. Ebbene, amico, trova-see Dorval? (anfigs.)

DECC. Sì, e lo prevenni, perch'egli fu trattenuto da persona, ch'al par di me ne giva intrac-

cia.

LE CL. Seppe da voi quanto avvenne?

DELC. Sì , tutto gli narrai l'impensato avveni-

mento .
Gour. Che ne diffe? (vibrato.)

Delc. Ne rimase sorpreso.

Gour. Nel suo stupore vedeste indiferenza o pie-

DELC. Parve commosfo.

Gour. E nulla vi diffe?

DELC. Non si spiegò, ma tacito feguimmi. Gene. Non tentaste di feoprire il suo cuore?

in vidil uzrazkiju uensiglicioni Ali in kilicimi uz uzema si

DELC. Non tentate al resperse il 100 cuole. Forfe più agevolmente far lo potrete voi stesso:

## SCENA QUINTA.

## DORVAL, & DETTI.

Don. R Eso avvertito dall' amico delle vostre consolazioni, e che bramavate di parlarmi; non ho voluto diferire un momento,
la per darvi un contrasfegno del mio rispetto, e per essere a parte della vostra gioja.

Gour. Vi ringrezio e dell'uno e de l'altro vostro fentimento, ma non foste già chiamato, per adempiere un comune ufficio ; che fovente è del labbro, senza che il cor ne sappia. Si vuol sapere ; qual fia la vostra risoluzione in proposito di mia Figlia.

Dorv. La mia risoluzione è già presa, e sono tutti adempiuti i miei voti, e vado anzi superbo d'averci io medesimo contribuito.

Gour. E tutto questo vuol dire . . .

Dony. Che la forte di Giulia è omai afficurata, e per tal mezzo, ch'io non avrei faputo menimeno defiderarlo; che ad un tal fine fuesono dirette tutte le mie follecitudini, che fono adempiute; ch'io y auguro ogni maggiore felicità, e che lieto e tranquillo fra due ore mi refittoifco alla Patria.

Gour. No, che non ci andrai feelerato, o se pure c'andrai, farà allora che m' avrai aperto i il seno. Ho creduto col favellare placidamente che la virrà prendendo sul tuo cuore i suoi diritti, avessi volontario adossiriti sposo fo a mia figlia; ma no tu no sei di rimortom. I. P 3 si ca-

fi capace, o la tua scostumatezza i tuoi vizi ne soffocano la terribil voce. Non creder già ch'io voglia avvilirmi fino a priegarti , la mia spada saprà sarsene render ragione . Se la oziosa tua vita non ti ha reso codardo, come il farai pur troppo ; vieni : nella vicina remota itrada t'attendo. ( Parte. )

LE CL. Padre arrestatevi . Oh Dio, ricusa d'ascoltarmi. Delcourt trattienlo, ch' io volo a placar il Padre. ( Parte . )

Donv. Che? mi tratterresti? e dovrei comparir vile, e sentirmi oltraggiare impunemente! Lasciami, o l'amicizia io dimentico.

DELC. Scordati tutto quello che vuoi, ma di qua non foffriro che tu parta, e per tuo bene, e per quel degli amici . Avresti cuore di traffiggere il padre di Giulia, di quella che già ti fu cara, che t'amò, ch'ebbe cuor di seguirti, che tutto sacrificò alla sua imprudenza.

Donv. Era quello il modo di convincermi, di farmi sentir ragione ? Sappi che gli aspri ed ingiuriosi suoi modi m'anno per tal guisa irritato, che reo o innocente ch' io mi fia. non darei a sua figlia la mano di sposo, quando avesse anche a costarmi la vita. E fappi di più, che tolto farebbe ora l'oftacolo, che frapponevali ; che una gara inforța tra la famiglia della mia sposa e la mia ha sciolto ogni contratto, che recommene la novella colui che mi trattenne quando venivo teco a questa volta, e che ad onta di tutto questo ella non sarà più mia.

Q U I N T O. 223

Darc. Non è questi il momento ch' io di ciò ti favelli, nè che tu abbia a conoscere il proprio dovere ... Non è che all'amore che lo fdegno la ceda . Per ora akro da te non chiedo fe non che procuri di placarti, e come vorrefti tu ftello che foffero e fcufati e dimenticati i tuoi trasporti ; così che tu gli altrui e scusi e perdoni. La tua condotta verfor Giulia, quand anche fosse innocente , the ben vedi ch'ella non è irreprentibile; mè da sospetto immune, e vedi che none perciò irragionevole lo fdegno; e ben può dirfi che tale non fia; fe giunge ad accendere il cuore dell'amorofo e mansueto Gourvil . ( Dorwal è pensose son Ragione comincia a farsi ftrada tra la folla de' contrari fuoi affetti . ) Ecco Giulia Non giunte mai più in opportuna.

#### SCENA SESTA:

## ENRICHETTA, MARIANNA, E DETTI.

ENRICH. O H Dio! quale oggetto mi fi prefenta allo ( arreftandofi indietro ) fguardo! Cerco del Padre, e ritrovo invece... Andiamo amica. Dalc. Arreftatevi o Giulia, la vostra presenza

è in questo punto, più che mai necessaria.

Dorv. ( Si volge vede Giulia . ) In qual orrida
circostanza io vi riveggio mai?

ENRICH. Che! vi spiace ch'io abbia ritrovato un Fratello ed un Padre? A tal segno io vi son divenuta bdiofa, che la mia stessa felicită vi

ENRICH. Per quanto fiero fia il turbamento dell' animo voftro, non potrà eguagliare giammai quegli affanni che a gara mi vanno lacerando il suore. Ovunque to mi rivolga, tutti gli oggetti mi fono egualmente funesti . Il Padre, il Fratello, gli amici radoppiano il mio rossore : mi fembra afcoltare i loro rimpro-( . veri, e tanto più crudi mi piombano full'anima quanto è maggiore la serenità del loro volto, la dolcezza de' loro fguardi . La memoria degli anni miei innocenti fdegna ritornar al penfiero , la vifta di questi ultimi mi perseguita, l' immagine della virtuosa mia genitrica minacciando m'accusa; e sarà sempre mio retaggio il più profondo affanno, ed il più amaro pianto.

#### SCENA SETTIMA ED ULTIMA.

GOURVIL, LE CLAIRE, E DETTI.

( Entrando in Scena vede Ginlia che piange. )
GOUR. Iglia tu piangi? ( Volgendosi a Dorval. ) Eccone la ragione. Ah indegno, non osferva altra misura il mio sdegno.
Disenditi. ( sinda la spada. )

ENRICH. Padre ( fi frappone con Le Claire. )

GCUR. Scoffatevi.

LE CL. No, perdonate. Non già la sua ma la vostra vita difendo e la gloria vostra. Non stà la virtù nel faper morire, ma nel faper vivere. In questo luogo l' ospitalità nol confente; altrove lo vieta la legge . E se qualcuno dovesse vendicarsi, a me s'aspetterebbe di farlo che offeso son doppiamente, e per la fuora oltraggiata, e per la negletta amicizia; ma non già per costringerlo ad ispofarla; s'egli minacciando il facesse, fora lo stesso che il tacciar vostra figlia; la dove il fuo pentimento fol d'imprudente la condanna . Chi più di lei dovrebbe per farlo fuo Spolo effere impaziente? eppure Giulia non parla; il suo ritorno alla virtù non la può far sospettare di menzognera. Ciò che se le convenga, o a lei si disdica, ella stessa il palefi. Sì caro Padre, da voi fi coroni la vita più irreprensibile, le vostre steffe sventure, la presente vostra gioja, tutte insomma le vostre virtà col cedere a me stesso ogni

vostra ragione .... Ma che! un uomo qual voi sete, non abbisogna che di se stesso per porre il proprio cuore nella calma più soave e tranquilla.

Goua Giulia t' è forella, non Figlia, quinci diverfe fono le voci onde ci parla natura al cuore. Non più, ti fcosta, ubbidifci. E tu difenditi.

Dorv. Si ecco la mia difesa (getta la spada e s' inginocchia.) Si sono reo; ma non verso Giulia; ma solo per aver posto troppa difesa al mio cuore. Generoso Gourvil perdonatemi, e n'avrò il più certo segno se vorrete donarmi il dolce nome di figlio, accordandomi....

ENRICH. Non più. V'intendo. A me s' afpetta ilrispondervi. Padre perdonate. L' ultimo dono che vi chiede l' infelie vostra figliuola à
il non opporvi alle sue giuste rislouzioni.
Gli errori miei non già di premio, ma di
gastigo son degni. Uno sposo, un Padre,
un fratello che m'amanor, d' un' alma innocente sono retaggi'. Conosco me stessa il
devo piangere; mà perchè le necessarie mie
lagrime la vostra pace a turbar mai non
guorgano, a nasconderle vado in un eternoriviro. L' ultimo bacio imprimo su questa destra. Addio.

LE CL. Oh sublime virtur, che tutta scuote l'anima mia, e mi richiama allo smarrito cammino.

Gour. Seguiamola. Si fostenga la sua virtù, si approvi l'eroica risoluzione degna d'una mia figlia.

Q U I N T O. 227 figlia. La saggia educazione è ben di sovente quel filo, che da un laberinto d'errori al primo riconduce virtuoso sentiero.

Fine della Commedia:



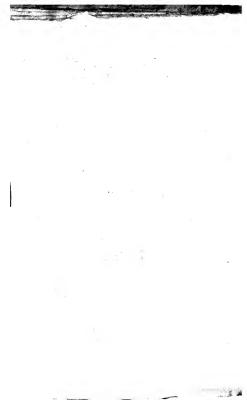









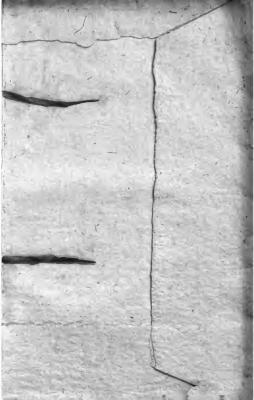

